

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

DG 842 .S25 169

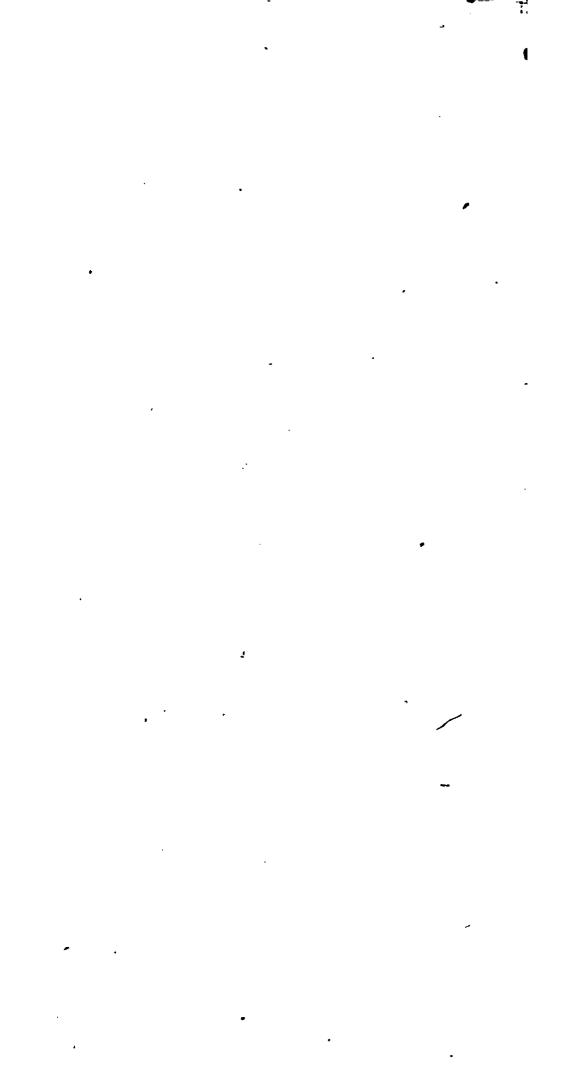

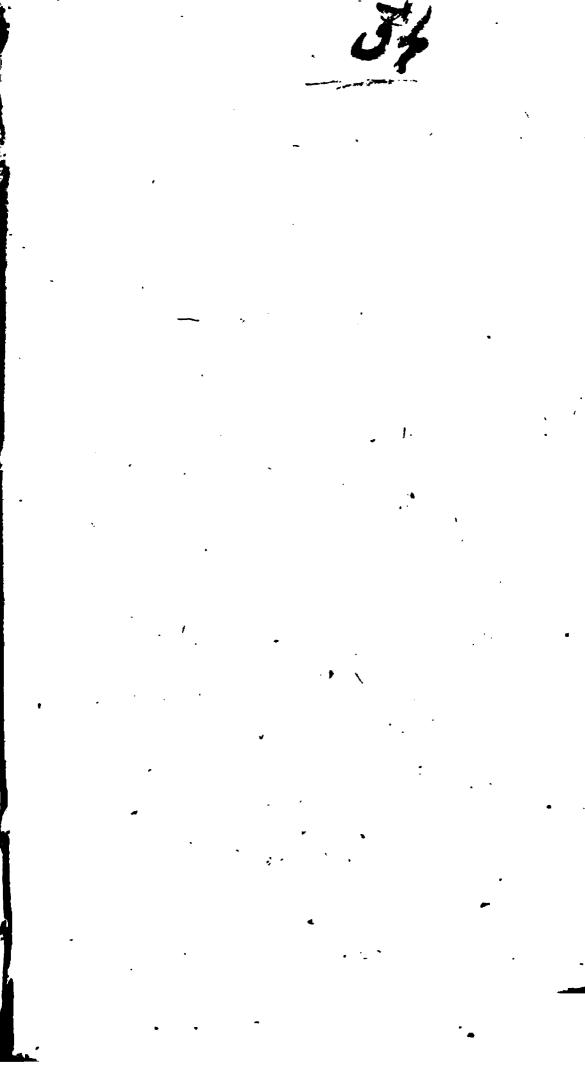

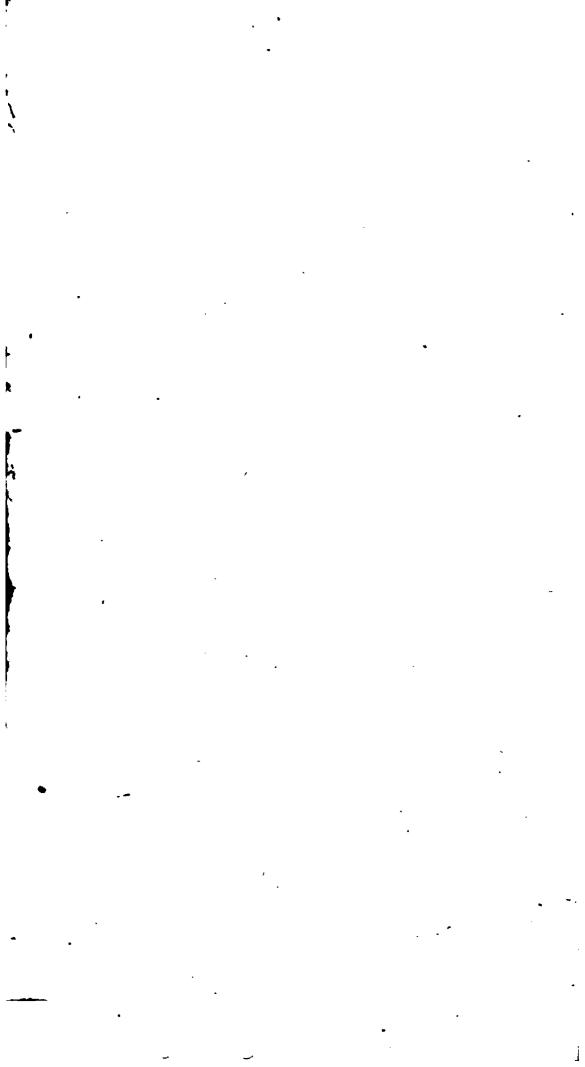

## GUIDA

## DE' FORESTIERI,

Curiosi di vedere, e d'intendere le cose più notabili della Regal Città di Napoli, e del suo amenissimo Distretto.

Ritrovata colla lettura de'buoni Scrittori, e colla propria diligenza dall'Abate

POMPEO SARNELLI, Hoggi Vescovo di Biseglia.

In questa nuova edizione dall'Autore molto. ampliata,

E DA ANTONIO BULIFON Di vaghe figure abbellita.

DEDICATA

All' Eccellentissimo Signore

D. LUIGI EMMANUELE
PINTO, CAPECE, BOZUTO,

Cavaliere dell'Habito di S.Giacomo, Principed'Ischitella, Marchese di Giuliano, utile Signore della Terra di Peschici, e metà del Lago di Varano, &c.



IN.NAPOLI. Presso Giuseppe Roselli M. DC. XCVII.

Con licenza de Superiori-

Bates De Criscio 5-5-25 9194

## Eccellentiss. Signore.

A Guida de'Forcstieri di Monsign. Sarnelli, incontrerà nuova, 😊 fomma fodisfazione, guidata.

dal gran merito di V.E. per appagare la curiosità de'Pellegrini Ingegni, diligenti indagatori del vero, qualifenza muovere un passo haveranno conseguito l'intento, volgendo folo cortese un guardo alla grant-

Casa di V. E.: non occorre sar lungo viaggio in Portogallo, Francia, Castiglia, ed altri Regni delle Spagne, per osservare tante illustri memorie, rapportate da fedeli Cronisti a favore della gloriosa famiglia Pinto, y Mendozza diramata pei l'antichità di sette secoli da pir ceppi Reali; si stanchi chi vuole a rileggere tanti volumi d'Istorie per unire al centro le lince ideando l'interrotta Genealo gia di vostra Casa, ch'io per m arrestato dalla maraviglia al vi vo simulacro della generosità e virtù di V. E. epilogate 1 scorgo l'antiche grandezze di suoi famosi Antenati, a' qua accresceranno splendore i cri scenti germogli di così nob Pianta, che innestata al tronc d'una Rosa ridente de' Cara cioli della Giojosa, ha dato si hora

hora la prima Gioja alla lucci del Mondo, rinovando col nome d'Emmanuele la gloriosa memoria dell'Avo Eccellentiss. Principe D. Emmanuel Pinto, y Mendozza, Cavaliero dell'Ordine di Calatrava, del Consiglio di S. M. e suo Scrivano di Ratione di questo Regno, le di cui generose maniere, e singolari qualità, lo rendono ancor vivo nelle bocche d'un Mondo, ed immortale nella tromba della Fama. Ma dove m'innoltrai? hor m'avvedo, che con la guida avanti gli occhi ho smarrito il sentiero, essendomi ingolfato nel vasto pelago delle sovrane grandezze dell'Eccellenza Vostra, che ornata così mirabilmente d'ogni sorte di virtù, rende stanche l'eloquenze de'Tullii, e le penne degli Omeri; ma viricordo, che la benia 4

benignità de'Principi grandi ad 'esempio de'Numi più che le vittime, gradisce gli affetti, e Le divozioni degli oblatori, ed il Sole sarebbe splendido sì, ma partiale,se con distinzione d'influssi benevoli stendesse i suoi raggi d'oro piu su i platani giganti, che su la minuta plebe de' fiori. Da questa speranza animato presi ardire di consecrare queste poche righe a chi sarebbero scarsi copiosi, volumi di più lucidi inchiostri, e sicuro della sua gran protezzione, mi ritiro a'piedi

Di V.E.

Umilis.obbligatisse divotiss. Serv.

Antonio Bulifon.

## ANTONIO BULIFON.

## Al curioso Lettore.

E bene e costumanza, dagli Scrittori non mai interretta , di spiegare la lor mente, prima d'imprendere a trattare qualsivoglia materia; tuttavia, essendo in fine il presente libro, ed havendo io ricercato l'Autore della prefazione a'Lettoriz. mi rispose, non essere ciò necessario, anzi più tosto soperchio, perche sarebbe voler trattenere il Forestiero con vani. discors, quando quegli, stando sù les spese, vuol' accelerare l'incominciato cammino. E, replicando io, esser ciò convenevole per lo decoro del libro, egli cost soggiunse: Ed a che fine debbo io premettere questo discorso?

Forse per dimostrare lo scopo dell'-Opra? Ma basta leggere il titolo del libro, per haverlo toccato con manimon che veduto.

O pure per esser lodato della mia satica? Ma voi sapete, che, non essendo questa fatica d'ingegno, poca lode uz

a 5. pud

tale facenda, che bene spesso ne riporta biasimo, perciocchè trattandosi di cose di fatto, e che ciascuno le dee vedere, può avvenire, che essendo hoggi Napoli santamente applicata all' ornamento delle Chiese, di facile quello, che io giorni sono vidi in un sito, dimani si metta in un'altro, overo si tolga affatto; e così chi legge babbia ragion di dire, che lo Scrittore sognava. Lo stesso dico delle costumanze particolari, che parimente si van mutando, secondo che meaglio insegna la sperienza.

O volete forse, the io premetta la prefazione, per cattivare la benevolenza ? ma ciò si ottiene co'benesici, non colle belle parole: oltre a che, sapete, che io hò fatto questa opera, per soddisfare alle vostre istanze, quando ella non mi passava nè men per lo pensiero, ed era attualmente applicato in cose di maggiore importanza. Volete forse, che io prescriva l'uso, e la pratica del libro? Ma mi pare di haverlo ordinato in maniera, che di vantaggio non vi si richiegga. E se ad altri altrimente, piacesse ricorra all'indice abecedario, e

sel metta insieme come vuole.

Forse esaggerar debbo l'utile della materia? Ciò vede chi sà non esservi altra guida che questa, la qual'è pure addottrinata da quanti delle cose di Napoli hanno scritto: cosa, che si vede dall'Operastessa.

Scusero forse la forma, e lostile? Ma questa è una materia, che non ricerca, abbellimenti; e se le può scrivere sù la fronte quel verso di Manilio: Ornari res ipsa vetat, contenta doceri.

Che dunque? ho da predicare il mio studio, e la mia fatica? Eccolo in poche parole: Non ho fatto altro, che uns compendio di quanto hanno lasciato scritto l'accuratissimo Engenio, l'eruditissimo Carlo de Lellis, il diligentissimo Mormile, ed altri Storici Napoletani, aggiuntevi alcune cose da me ricercate, perche essinon iscrissero, che de'lor tempi, ed i due primi delle cose alle sole Chiese appartenenti; mi è giovato anche l'applicazione bavuta nella ristampa del Summonte; se bene circa l'origine di Napoli, son di parere da lui diverso: essendo questa cosa di studio, e dove può giuocare l'ingegno.

a 6 Debbo

Debbo forse implorare il patrocinio del Lettore contro a'maledici, e susurroni, e contro a coloro, che roglion parer più degli altri colle calogne? Di gente di questa farina, nè men per le altre mie opere di maggior rilievo, mi sono preso fastidio; hor pensate se possa, ò debba prendermelo per questa? Tanto più, che non posso dire a chichesia con Marziale: Carpere vel noli nostra, vel ede tua : essendo questa una facenda, che ciascuno, che ne vada cercando les notizie, può farla, tanto migliore, quanto più vi si affatica; anzi, a dir vero, è mestiere questo più da sfacendati, e di mediocrissimo talento, che da applicato aglistudi più gravi, e da tutt'huomo; basta, che habbia qualche poco di stile, e che non metta le cose alla peggio.

E sinalmente io non intendo di preoccupare obbiezione di chichesia, perche
non curo di que Lettori, Qui velint
contentionibus deservire, & clare
scere inimicitiis, come disse l'Emi
nentissimo Bona in proposito simigliantis
simo. Dovrei solamente accennare, cha
dove io scrivo, nostro Napoletano
nostro Compatriota, & c. savello in

questa guisa, perche se bene non sons nato in Napoli, ma in Polignano, antichissima Città del Regno, hò però dalla mia fanciullezza contratto il domicilio in Napoli, come appare dal privilegio di Napoletano, registrato nella Curia.
Arcivescovale di questa nostra Città; ma perche ciò è notissimo, il tralascio.

Tali furono le ragioni apportatemi dall'Autore, per le quali egli non volle farvi prefazione. Ma io con haverle rapportate, credo di haverla fatta pur troppo lunga; onde altro non soggiunge, se non che per vostro beneficio hò procuratosche s'impiegasse a quest'Opera una penna delle migliori: ed bò parimente fatto incidere in Rame, senza guardare a spesa, le vere figure delle cose più notabili, colle loro scale, per saperne las certagrandezza, ed inoltre l'altro libro della Guida de'Forestieri, enriosi di vedere, e considerare le cose notabili di Pozzuolo, Baja, Miseno, Cuma, &c. che successivamente usci dal Torchio: Opera dello stesso Autore, il quale si è dichiarate non intendere di scrivere Storia compinta, ma solamente di andare accennando le cose più insiguiz

gni, e di maggiore riflessione; siccome nel rapportare gli Epitasi, e le Iscrizioni, ha toccato solamente quelle, che gson parute più notabili: che è quani appartiene a chi sà la Guida, e quani altresi debbo io accennarvi. E percliquesto è libro di Notizie, mi farò leci, qui di soggiungere un Catalogo di tut. le opere dell'Autore, havuto da ni Amico; perciocchè l'Autore stesso no bà mai voluto darmene contezza.

CATA:

## CATALOGO

De'libri composti, e dati alle Stampe

Dall' Ill. & Reverendiss. Signor

## POMPEO SARNELLI

Vescovo di Bisceglia.

#### Lettere Humanes

Il c c o r ò Toppi, Patrizio di Chieti, nella sua Biblioteca Napoletana stamp, in Napoli del 1678, asserisce haver veduto scritto da Pompeo Sarnelli tutto il corso delle lettere humane, cioè Grammatica, Poetica, Rettorica... Della Grammatica, divisa in nove libri, due se ne leggono dati alle stampe:

A- Uno è il Donato Rinnovato, con i versi di Catone in altrettanti versi Italiani trasportati In Napoli per Novello de

Bonis 1675. in dodeci.

B. L'altro è L'Ordinario Grammaticale, per traslatare di latino in volgare Italiano tanto la prosa, quanto ogni sorte di verso, colla spiegazione delle sigure tutte, le quali egli dimostra esser tutti Grecismi, provandolo co' testi greci. In Napoli presso Antonio Bulison 1677. in dodeci.

C. Hà

C. Hà scritto i Rudimenti della lingua Greça, colla disesa della Pronunc de' moderni Greci; onde si è cava L'Alfabeto Greco, stampato in Roma presso il Mascardi 1675, in dodici ra portato nel Giornale de' Letterati.

D. Scrisse, essendo fanciullo, un Po metto in ottava rima, intitolato S. Ann che poi sù stampato da Girolamo Fal

lo del 1668. in 16.

E. Hà scritto ( soggiugne il Tops sudetto) molti versi latini di vario mi tro, come Epigrammi, Ode, Elegie, un Panegirico di S. Vito in versi esametri, alcuni delli quali sono rapportati i Muzio Febonio nella Storia de' Malib.1.c.2.e lib.2.c.1. va stampata la sua Parafrasi de sette Salmi Penitenziali verso elegiaco, in Napoli presso Girlamo Fasulo 1672. in 4. Oltre à che ( suita il Toppi) si potrebbe fare un Tomo delle Dedicatorie, Prefazioni, I fese, Ode, Epigrammi, Canzoni, Sonet e Vite degli Autori stampate ne' lo sibri.

Varia erudizione.

F. Hà tradotto dal Francese, ed ill strato con nuovi, e curiosi Episodii Avvenimenti di Fortunato, divisi in d libri, l'uno de' quali ne insegna la Co media, e l'altro la Tragedia, e và so il nome Anagrammatico di Massilo R pone, stampato in Nap presso Antoi Bulison del 1676 in dodici E ristam,

questo libro è citato un'altro suo volume intitolato: lo Metamorfosi del Bue-hu-mano.

G. Possiebeata di Masillo Respone, cioè trattenimento, ed honesta ricreazione in Pausilipo, scritto in lingua Napoletana, e stampato in Napoli presso Giuseppe Roselli del 1684 in dodici.

H. Hà tradotto, ed illustrato la Chirosisonomia di Giovan-Battista della Porra, kasciata dall'Autore postuma, ed insorme in lingua latina. Stamp in Napoli, presso Antonio Bulison del 1677 in
4 ed in 12. que si legge la vita del detto Porta, scritta dal medesimo Sarnelli,
che parimente hà corretto la di lui Magia Naturale, in lingua volgare Italiana.

L. Il Filo d'Arianna; Conmentarj in torno ad un' Epigramma, che hoggi si legge al destro lato della Porta grande della Chiesa di S. Domenico, detto il Maggiore: contro alla cisterna discoverta del P. M. Fr. Cipriano di Gregorio; detto Filo d'Arianna, su stamp in Napoli presso Luc'Antonio di Fusco del 1672. in quarto, rapportato dal celebratissimo Conte Carlo Cesare Malvasia, honore delle Accademie samossime di Bologna nel suo eruditissimo trattato sopra quell'antica, e disputata lapida.

Acia, Lelia Crispis: in cui del Sarnelli. così dice: Ingenii acumine nulli secundus Popejus Sarnellius Neapolitanus, & c. fol.13.

K. Bestiarum scola, ad homines erudie dos ab ipsa rerum nasura provide instit ta, & ab Aesopo Primnellio (nome An grammatico) decem, & centum lectionil explicata. Cæsenæ apud Petrum Pauli Receputum Episcopalem: Typograp 1680. in dodici.

L. Antichità di Pozzuolo di Ferra: Loffredo s colle note del Sarnelli, ed al aggiuntamenti del medesimo, Stamp. il Nap. presso Luc'Antonio di Fusco i 1675. in 4. ed aggiunta alla Storia i Summonte, ristampata per opera de stesso Sarnelli.

M. Guida de Forestieri, curiosi di i dere, ed intendere le cose più notabili de Real Città di Napoli, e del suo amenissi distretto, stampata in Nap. presso Gi seppe Roselli del 1685 in dodici, rista pata dal medesimo più volte.

pata dal medesimo più volte.

N. Guida de Forestieri, curiosi di 1
dere, e considerare le cose nosabili di Pezuolo, Baja, Miseno, Cuma, &c. in N
poli presso Giuseppe Roselli 1685. e
nuovo ristampata dal medesimo p
volte.

O. Vita del P. D. Giovan Niccold B. doni Barnahita, scritta dal Sarnelli, aggiunta al di lui quaresimale intitol to Il Cielo in terra dal medesimo Sarne li dato alle stampe in Napoli per Gieinto Passaro del 1677. in quarto Esta molto stimata dagli eruditi La Letta da Lettori, da lui premessa al celeb:

Poema del dottissimo Camillo de Notariis intitolato: Costantino il grande-Dove dal sudetto Poeta in una Galleria è collocato tra Letterati del nostro secolosco questo tetrastico della strosa 42-Del Canto 36-

Pompeo Sarnelli è poi : le glorie antiche D'un Clero illustrerà ne' suoi volumi s E di molti Scrittori a l'auree carte Darà splendor la sua prudenza, e l'arte: Storia Sagra-

P. Negli accennati versi il Poeta annuncia i trè Tomi dati poscia alle stampe da Pompeo Sarnelli, sotto il titolo: Specchio del Clero Secolare. Nel primo Tomo, dalla prima Tonsura inclusivè, và discorrendo co' moralisti di ciascuno di detti Ordini, e dopò distintamente vi aggiugne le Vite de' Santi Cherici Secolari, che surono illustri in essi.

Q. Nel: secondo Tomo-discorre dell'Ordine Presbiterale con trè trattati pasticolari, alli quali soggiugne le Vitede' Santi Preti Secolari:

R. A. questo và aggiunta la Vita di S. Vito Martire Protettore della Città di Polignano colla Storia della medesima Città, Patria dell'Autore.

S. Nel Terzo Tomo và tessendo gli Elogi de' Preti illustri per la bontà della vita. Tutti e quattro stampati in Napoli presso Antonio Bulison del 1679 in quarto.

Di quest'opera così scrive il dottissi-

mo Ignazio de Vives nella Vita e Francesco Caracciolo, che hà ega mente descritta, hb.3.cap.10.Del n P.Francesco Caracciolo sà altresì d commemorazione l'eruditissimo D.I peo Sarnelli, Scrittore elettissime nostri tempi nella terza parte del Specchio del Clero Secolare, che con plauso universale hà dato alle sam Napoli nel 1679. Prese in mano la na, per lasciare almondo una testi nianza della sua facoda erudizione,

T. Cronologia de Vescovi, ed Ara Jeovi Sipontini, colle notizie histor di molte notabili cose ne' loro te avvenute, tanto nella vecchia, e nu Siponto, quanto in altri luoghi del Puglia. In Mansredonia 1680. in 4.

V. Ritratto di S. Pompeo, Vescor Pavia, co due altre vite à modo d'Ele cioè di S. Luca, e di S. Vito, tutti e Nomi, che riportò l'Autore dal Sa Lavacro. In Cesena 1682. presso il

ceputi in 12.

X. La Statua di ferro di S. Martin no M. Apostolo della Mauritania inferre. In Cesena presso Pietro Paolo R ceputi del 1683. in 8. Lodata dal Rerendissimo P.M. Fr. Angelo Giuliani Inquisitore di Genova, hoggi Teolo dell'Eminentiss. Cardinal Altieri, con quel breve insieme, e grande elogio, c leggesi presso Cic. in Brut. V. Phidia gnum simul ostensum, & probavemest.

### Materie Canoniche.

Y. Lettere Ecclesiastiche, stampate in Napoli nel 1686 in 4 presso Antonio Bulison.

Z. Tomo secondo delle stesse Lettere Ecclesiastiche, stampate in Napoli nel 1696. in 4. presso Giuseppe Roselli.

Ascetici.

Aa. Scuola dell'Anima, eretta nel sagrosanto Sacrificio della Messa, ne' cui
sagri Ornamenti, Ministri, parole, e cerimonie vivamente si rappresenta l'Incarnazione, Vita, Passone, Morte, Resurrezione, ed Ascensione al Cielo di
Giesù Christo unico nostro Maestro. In
Cesena presso il Ricceputi del 1682. in
dodeci.

### Rituali.

Bb. Commentarj intorno al Rito della S. Messa, per que' Sacerdoti, che privatamente la celebrano escritti dall'Abate Pompeo Sarnelli, Dottor delle Leggi, e della Sagra Teologia, Protonotario Apostolico. Stampato in Venezia del 1684 in 12. presso Andrea Poletti. Ristampata in Napoli per Antonio Bulison 1686 in 24.

Cc. Antica Basilicograsia, in cui si delineano, e discrivono le Prime Chiese de' Christiani, con trattare degli antichi Riti, che nelle Sagrosante Basiliche si pratticavano. Opera utilissima agli studiosi degli antichi Padri, de' Sagri Canoni, a della Storia Ecclesiastica. Stam-

pata

pata in Napoli nel 1686 in 4 preso At

tonio Bulifon.

Dd. Memorie Cronologiche de V scovi, ed Arcivescovi della S.Chiesa Benevento, colla ferie de' Duchise Pri cipi Longobardi della stessa Citt Stampata in Napoli nel 1691, in 4 pre to Giuseppe Roselli.

Ee. Memorie de' Vescovi di Bisegl e della stessa Città, in Napolinel 165

in 4. presso Giuseppe Roselli.

# GUIDA

## DE' FORESTIERI,

Curiosi di vedere, e d'intendere le cose più notabili della Regal Città di NAPOLI, e del suo amenissimo distretto.

Ritrovata colla lettura de'buoni Scrittori, e colla propria diligenza dall'Abate

POMPEO SARNELLI, Hoggi Vescovo di Biseglia.

E da Antonio Bulifon di vagbe figure abbellica.

Descrizione, tanto dell'antica, quanto della moderna Napoli, e d'alcune sue cose principali.

LIBRO PRIMO. Dell'amtichissima origine della nobilissima CITTA DI NAPOLI.

Or ro abbassano gli alti principi dell' antichissima, e nobilissima.

Città di Napoli quegli
Scrittori, che riducono l'edificazion di
Partenope ad una Principessa di questo
nome sigliuola d'Eumelo Rè di Fera.

Città nella Tessaglia; cioè à dire anni dopo la rovina di Troja, giu: computo del Contarini, che sono anni del mondo 2937 e prima della scita del Salvatore 1011: percioco gran tempo prima io trovo, ch'ella tà sosse edificata.

2. L'Autorità è di Strabone, cl nel lib. 14. de situ orbis, così lasciò re strato: Rhodii MULTIS ANNIS al quamOLYMPIA instituerenturs ad bo num salutem navigabant; unde & usqt in Iberiam profestiibi Rhodum condi runtz postea à Massiliensibus occupatauz Apud Opicos verd PARTHENOPEM . 1 Opici, dice Stefano, furon chiamati i 1 poli di Campagna, in quibus Cumai Puteolani, Neapolitani . I giuochi Oli pici istituiti furono da Atreo (19. 21 prima, che Ercole gli rinovasse) cio nell'anno del mondo 2728. e prima c nascimento del Redentore 1220 dunq più centinaja d'anni prima di Parteno figlinola del Rè Eumelo hebbe da'R diani l'origine Partenope, hoggi Napo 3. Nell'anno della creazione d

Mondo 2747. Ercole rinouè i giuge Olimpici; ed havendo nelle Aventir estinto quel samoso ladro, che Caccera appellato, quindi si postò alla nostra l'artenope, e vi lasciò molte memo rie degne di se, così dentro, come suo della Città, che insino a nostri di ne ri

De' Forestieri. 3
tengono il nome; come la strada d'Ercole dietro la Chiesa di S. Agostino, ov'è
anche una Cappella detta di S. Maria di
Ercole Vi è anche il luogo detto Echia,
hoggi Pizzosalcone, e vogliono, che sia
un nome corrotto da Ercole. Dove hoggi è la Torre del Greco, edisicò egli
una Città, che ne sù detta Erculana, poi
dal Vesuvio assorbita. Ed anche in Baja,
ove hoggi sono i Bagni del Sole, e della
Luna, evvi la via Erculana.

4. Due anni dopo la rovina di Troja, cioè negli anni del mondo 2769. e prima del nascimento di Christo 1179. Enea su alla vista di Partenope, secondo Dionisio; e desideroso di veder Cuma, e la sua Sibilla, non volle toccar terra; ma come dice Ovidio meteles. 14.

... · Parihenopeja dextra Mænia deseruit.

Ulisse sù nel mare Tirreno, e dopo di haver passato colla celerità della sua. Nave immune da'perigli di Scilla, e di Cariddi, giunto all'Isola di Capri, dove habitavano le Sirene, (ch'erano done di Mondo, favoleggiate dopo da' Poeti) non lasciandosi allettare da'vezzi, e dalle lusinghe d'una di quelle, che Partenope appellavasi, e che costumi contrari al suo nome havea, sù cagione, che colei, come un'altra disperata Didone, incontrasse da se stessa la morte, con questa.

A 2 disse-

4 Guida

differenzasche Didone co'l fuoco e sta coll'acque, precipitando nel mai s'estinse. Il prudente Ulisse, compa nando il duro caso, fatto pescare il c vere, in un monte alla Città vicino sepellire. Di ciò sà menzione il Po no lib-6. Belli Neap. & in vicino moi Sepulta Parthenopes Sirenum una. Q Ulisse s'esercitò ne'giuochi Ginnici v'istituì il corso Lampadico ad he di Partenope. E perche dove i giu Ginnici si saceyano, il luogo era de Ginnasio, come che hoggi Ginnasii rimente si chiaman le scuole delle le re, alcuni si sono mal'avvisati, che Ul venuto sosse à Partenope per lo stu delle scienze: quando ciò è salso, no solo per le cose dette; ma eziandio perche siorendo allora gli studj in A ne, non facea mestiere, ch'ei venisse imparare in Partenope;e perche egli vi venne di voglia sua; ma vi su spi à forza di tempeste, come da tutti Scrittori è notato.

6. Dopo la rovina di Troja, essen scorsi 170 anni, cioè correndo gli al del Mondo 2937, e prima del nascimi to di Christo 1011. Partenope sigliui d'Eumelo Rè di Fera in Tessaglia, imitazione di tant'altre Eroine, che essicarono, e ristorarono Città, partiti con molte genti dall'Isola Euboja, he detta Negroponte, havendo udito il neme

me della nostra Città, che Partenope, siccome ella, chiamavasi, venne ad habitarla, ed havendovi condotto la prima Colonia, la ristorò. Vogliono, che un' antico busto di marmo, hoggi eretto pressola Chiesa di S. Eligio, nel capo della strada, che và a'Cuojari, chiamato Capo di Napoli, sia statua di Partenope, qual tutto è di donna colle treccie accolte alla greca usanza. Il sepolcro di questa Partenope sù da'Posteri racchiuso nella Chiesa detta di San Giovanni Maggiore, e propriamente nella Cappella, che stà all'angolo destro del principale Altare, sopra l'arco della quale stanno dipinte le insegne delle sei samiglie nobili del Seggio di Porto, volgar-mente dette dell'Acquaro. Evvi la seguente iscrizione, con una Croce, fattavi Forse nella dedicazion della Chiesa di S.Giovanni, perche le breviature lateralialla Croce par che dicano SALUS JANUÆ, la consagrazione sù satta da S. Silvestro Papa a'22. di Gennajo, che per toglier forse qualche superstizione, che fosse intorno al sepolcro di Partenope, servissi della stessa Pietra sopra la porta della Chiesa.

Nell'anno 1690-mentre si ristampa la s terza volta questo libro , s'è levata la sudetta Pietra dal luogo ov'era, per cagione y che si risa la Chiesa di nuovo, e mon si sa

ove riponeraffi.

Om-

Ő

### H Omni genumrekaetor

SLS



IAN

PARTHENOPEM TEGE FAUSTE

Nell' anno del mondo 2947. prima del nascimento del Redentore 1001-allettati non pochi Cumani dall'a menità di questo luogo , e dal bellissimo sito della nostra Partenope, dalla figliuo la d'Eumeloristorata, ed in bella forme ridotta, cominciarono a lasciar Cuma, venire ad habitare in Partenope; della qual cosa mal contenta la comunità d Cuma, dubitando, che in quella guisa no rimanesse la sua Città disabitata, se ne venne con armata mano a Partenope, e diroccolla in maniera, che la rese inabitabile Ciò fatto, assaltò i Cumani una... gravissima pestilenza; e ricorrendo esti. come solevano, all'oracolo d'Apollo. fù loro risposto, che non sarebbe cessatz la contagione, se prima riedificata non-havessero Partenope, e l havessero di nuovo habitata. A quest'oracolo prestando essi ubbidiéza, riedificarono Partenope, e la chiamarono NAPOLI, cioè

De' Forestiert. 7
nuova Città dalle voci greche Nec, che
fignifica nuova, e πολις Città. Nel qual
tempo si crede impressa la seguente
moneta, che vedesi presso Aldovandro
lib. 2. de inselli, dove tratta dell' Api
nel tit. de Numismatib.

Questa moneta è così spiegata da. Coltzio, dice Aldovrando:in una parte è il Minotauro, che stà per esser coronato d'alloro dalla Vittoria: fra' piedi del Minotauro si legge TAV, sotto i piedi Neonoaith z z cioè Tantus Neapolitanus. Nell'altra parte vi è il capo di Diana detta da' Greci Apre-Mi z: e tien d'appresso un'Ape,la quale ne significa la clemenza, e secondità del paese, che di comune consentimento degli Scrittori è stimato il più bello no solamente di tutta l'Italia, ma di tutto il Mondo: E doppo altre lodi,così foggiugue: Minotauri figuram , Neapolitanos eriginem suam (essendo la riparazione una nuova origine ) ad Thefeum, major. resque

resque suos Asbenienses, quorum Cols Calcidenses erans, voluisse referre.

8. Oltre à Partenope eravi anc la Città detta Palepoli, secondo Livi il quale così ne scrisse: Palapolis si haud procul inde, ubi nunc Neapolis sa est: duabus urbibus populus idem babis bat, &c. del sito della quale parleren qui appresso.

Dell'antico sito della Città di Napoli.

Li antichi offervatori delle con lasciarono scritto, che Parteno pe, poi detta Napoli, era anticament atuata nell'alto, cioè dalle scale dell' Arcivescovado inclusive sino a S. Pietra Majella, ove anche hoggidì appajoni vestigie grandistime d'antichità, giran do in sù per S. Agnello, gl'Incurabili per dove hoggi sono i Girolamini, pe SS. Cosmo, e Damiano, ove si veggono le medesime antiche sabbriche di mattoni, e più oltre per dove è S. Domenico, S. Angelo a Nido col Collegio del Giesù, ove medesimamente appajono simiglianti vestigie; seguendo per San Marcellino, e sotto S. Severino, rinchiudendo anche la Chiesa di San Giorgio.

2. Palepoli era in quella parte, ove si dice la Grotta di S.Martino, con tutto il resto di quelle strade, dove è detto il

fot-

ziata.

3. Di queste due Città se ne secono poscia una sola, che sotto un sol nome fù chiamata Napoli, ed era di forma circolare, ò più tosto ovata, sollevata in alto, per maniera che, come dice il Pontano; Maria, ac terras superbissimo quodam prospettu despettabas. Tutta la Città era divisa in tre sole piazze, ò strade lunghe per dirittura, che altre per traverso erano dette vicoli. La prima strada era detta somma piazza, c'hora dicesi strada di Pozzobianco: era appellata... somma, per essere nel più alto luogo della Città, perciocchè cominciava. presso la porta, c'hora è del Palagio dell'Arcivescovado, e finiva, come hoggi finisce, al Monistero della Sapienza. La seconda strada è quella, che prima fu detta del Sole, e della Luna, è cominciava dalla Porta Donn'Orso, della quale diremo appresso, infino alla Capovana: La terza strada havea per termini la Porta Ventosa, e la Nolana, benche non istassero à dirittura.

4. Per conoscere la grandezza dell' antica Città, gioverà molto hav er no-

A 5 ciaia

tizia delle porte d'essa, giacchè dell' tiche mura non vi è, che qualche ve

gio, equelto ancora nascosto-

5. Porta Ventosa sù nella strada Mezzo-Cannone appresso la Cappa di S. Angelo vicino a quella di S. B. lio, che però sù detta S. Angelo a P ta Ventosa, qual Cappella sù trasses dentro la Chiesa di S. Maria, detta Meschini; e sin'hoggidì se ne veggo le vestigia di due archi al muro; e savventura quelle due basi di marn che stanno avanti S. Maria della Roto da, doveano essere di questa porta. L ma hà questa iscrizione:

POSTUMIUS LAMPADIUS

V.C. CAMP.

l'altra: POSTUMIUS LAMPADIL Vic. Conf. CAMP. CURAVIT. Fù detta Porta Ventosa da' venti, c

spiravano dal Mare, che all'hora gi gneva sino, agli scalini della Chiesa S. Giovanni Maggiore, dov'era il Po to della Città, onde sin'hoggi ne ritier il nome, chiamandosi il vicino Seggio Seggio di Porto. Questa Porta nel ten po di Carlo II.Rèdi Napoli, sù rimossi e trasportata nell'ultima parte del Palagio del già Principe di Salerno, hoggi de' PP. Giesuiti, ove il Rè sè porre in marmo que' due versi:

Egregia Nidi sum Regia Porta Platea Mænia, nobilitas bujus urbis Parthenopea

A tem-

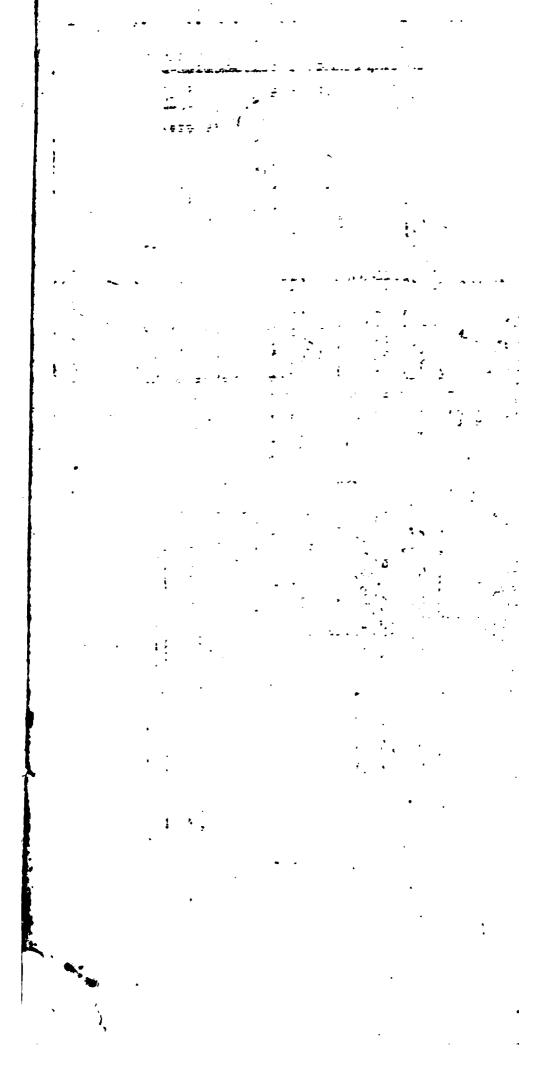

uguan anuche, comamodorna, in acro contenziori aprò da po rea i alsco rera dalle priù prograbele d'Italia. Antonio Buli)

The state of the s

A tempo di D. Pietro di Toledo, sotto Carlo V. Imperadore, la detta Porta su trasserita di là dalla Chiesa dello Spirito-Santo; e benche prima chiamata sosse Porta Reale, hoggi si dice dello Spirito-Santo.

6. Porta D. Orso, così detta per le vicine habitazioni della samiglia D. Orso, era avanti la porta grande della. Chiesa di S. Pietro a Majella. Per questa entrarono i Saracini nell'anno di Christo 788. questa Porta sù trasserita, ove hoggi è la Chiesa di S. Maria di Costantinopoli, e quindi ella riceve il nome.

7. Porta di S. Gennaro, era anticamente là, dove hoggi è il Monistero di S. Maria del Giesù, poi fù trasserita poco più oltre a tempo dell'Imperador Carlo V. Fù sempre appellata Porta di S. Gennaro, perche mena alla Chiesa del Santo detta S. Gennaro, extrà mænia.

8. Porta di S. Sofia, era dove hoggi è la porta del palagio Arcivescovale, che poi sù trasserita più oltre dall'Imperador Costantino.

9. Porta Capovana, così detra, perche quindi si và a Capova, era anticamente dall'altra parte dell' Arcivelcovado, dove sono molti scalini, ed hoggi all'incontro vi è il Monte della Misericordia. Questa poi su trasserita, ove hoggi si vede, abbellita nel 1535, con bel-

A 6 lif-

Lissimi bassi rilievi di sinissimi marmopera di Gio: Metliano di Nola, ed riuscita la più bella porta di Città, cl sia in Europa, in memoria dell'esse per essa entrato Carlo V.

10. Da questa porta si calava in giro verso quella parte, ov' era detto vico de' Carboni, e per poco più sopi di S. Maria de' Tomacelli, si scendeva la muraglia parimente in giro fino: palagio degli heredi di Girolamo Col pola, dov'era un'altra porta, di cui no si sà il nome. E così questa, come la Capovana dovevano haver l'accesso a l'antica Palepoli a tempo de' Conso Romani, per ajutarsi scambievolment come Livio scrisse: Questa sù trasserie sotto il quadrivio di Forcella, e propri: mente nel principio della salita del luc go detto Sovramuro; e su detta Porta: Forcella, dalle Forche, le quali eran piar tate fuori di questa porta; onde infin a'nostri tempi si scorge su la porta c S. Agrippino, dirimpetto a S. Maria Piazza, uno scudo, ove si vede scolpit la Forca col motto: ad bene agendum nai sumus. Questa porta di Forcella su tras ferita dal Rè Ferrante, primo di questi nome, là dove hoggi chiamasi Porta... Nolana, perche quindi si passa per an dare a Nola.

feiva al lido del mare, e stava più sotte

De' Forestiert. 13
là, dove è il sopportico di S. Arcangelo, poco più sopra la fontana detta delle serpi. Questa poi dal Rè Carlo I. sù trasferita sotto il Monistero di S. Agostino al Pendino, ove sono sin'hoggidi le sue insegne de' gigli col rastello, di Gierusalem, e della Città. La stessa porta sù poi trasferita più oltre del Mercato, che hoggi chiamasi porta del Carmine.

hoggi chiamasi porta del Carmine.

12. Dal luogo del Pendino, ove stava questa porta, girava la muraglia verso il ponente, per sotto il palagio de Frati Domenicani di S. Severo, per una stradetta, chiamata le Portelle, perche ivi stava una picciola porta, onde similmente s'usciva al lido del mare; nè vi era altra porta per sino alla Ventosa.

era altra porta per fino alla Ventosa.

13. Quell'antica Città haveva per suo principal Tempio quello, c'hoggi è S. Paolo: ed il palagio della Republica, hoggi S. Lorenzo. Haveva il suo Castello, e questo non si sà dove certamente susse. Credono alcuni susse stato vicino S. Patrizia nel luogo, ove hoggi dicono l'Anticaglia, per essere il luogo più eminente della Città: altri, dove hoggi è S. Agostino. Conteneva anche questa Città i suoi Ginnassi, luoghi, dove nudi s'esercitavano nella lotta i siovani per divenir robusti, ed erano vicini a S. Andrea a Nido. Servirono poi per le scuole delle scienze, come ne sa sede l'Iscrizione greca, conservata in sede l'altri delle l'alt

un muro presso la fontana dell'Ann ziata, che guarda verso l'Egiziaca, q le Iscrizione su fatta fare da Tito spassano, che sece parimente rinova detti Ginnassi, rovinati dall'erutta ne del Vesuvio; la detta Iscrizione se comincia:

TITOR KAIRAP BERNAR NOR ZEBARTOR EKHREE ZIARTO, &C.

due Teatri: dell'uno delli quali hog di si veggono le antiche vestigia luogo, ov'è il palagio del Duca di I mini, hoggi comprato dal Consigli Pietro Fusco insigne Giurisconsulto vra il Seggio di Montagna colle sue si de in giro; ove su, come dice Surge nella Napoli illustrata, il luogo in Nerone Imperadore cantò i Dell'al Teatro, se bene non s'hà notizia cert ove susse, si stima però essere staro vi no al Collegio del Giesù.

no al Collegio del Giesù.

15. Il luogo da rappresentar git chi era nella piazza de' Carbonari.

16. Dalla descrizione dell'accent

te porte si può agevolmente raccoglie quanto poi la Città di Napoli sia stati ampliara, plarlando solamente del reci to delle muraglie; il che più chiarame te apparirà appresso.

### Dell'Ampliazioni dell'antica Città di Napoli.

L' questa Città primieramente, ampliata coll'accennata unione di Palepoli; il che avvenne a tempo de' Consoli Romani, e Cesare Augusto la ristaurò nelle mura, e la muni di Torri; come in una Iscrizione ritrovata, cavandosi i fondamenti di San Giacopo degl' Italiani nella strada dell'Olmo; ove si legge:

IMP-CAES.DIUIF.AUGUSTUS PONTIFEX MAX, COS. XIII. TRIBUNICIA. POTESTATE XXXII. IMP. XVI. PATER PATRIAE MURUM , TUR-RESQUE REFECIT.

2. La II-Ampliazione fù a'tempi di Adriano, circa gli anni del Signore 130. In questa vuole il Pontano, che le Valli, le quali da Oriente, ed Occidente chiudevano la Città, fussero state uguagliate al Colle, sù cui era sita la Città, e che la muraglia fusse stata in più luoghi rotta, e trasportata più oltre-

3. La III- su nel tempo di Costantino Magno Imperadore, cioè, circa gli

anni del Signore 308. 4. La IV leggess nella vita di S.Atanagio, secondo l'Autore de' sette Ufficj

de' Santi Napoletani, e dicesi, che sù a' tempi di Giustiniano Imper negli anni

del Signore 540.

5. La

5. La V. sù a tépo d'Innocenzo IV Pontesice Romano, circa gli anni d Christo 1253.

6. La VI. fû sotto Carlo, primo di questo snome, Rè di Napoli, nell'anno 1270, i quale havendo diroccato il Casstello antico della Città, nel luogo, ove hoggi è S. Agostino, vi edificò questo Convento, come dalle sue arme co' gigli si raccoglie: e sondò il Castel Nuovo, dove prima era il Conveto di S. Maria de' Padri di S. Francesco. Trasportò anche la porta vicina alla sontana delle Serpi, e piantolla al Pendino, come s'è detto, e si vede dall'arme della Città, e del Rè (che sono i Gigli, e'l rastello) e di Gierusalem.

7. La VII. sù fatta da Carlo II. sigliuolo del Primo, circa gli anni del Signore 1300. il quale trasportò la porta
Ventosa presso il palagio del sù Principe di Salerno, e circondò la Città di
nuove mura di pietre quadrate, delle
quali ne appare sin hoggidì una parte
fuor la nuova Porta Reale dietro al
Monasterio di S. Sebastiano, le quali giravano per la sudetta porta, ed in giù
verso il palagio del Duca di Gravina,
e di là sporgevano con un baluardo sin
dove era piantato un pino, onde il suogo ritenne il nome; di quà seguiva per
la strada, che và a terminare presso la
Chiesa della Carità, ed ivi per dirittura

His jacet corpus cujusdam Januensis mercatoris intersecti in Porta Caputi , Us.

Ann. Dom. 1360. die 19. Maji.

Edificò anche questo Rè il Castello; detro S. Eramo, sopra il Monte: la Chie-sa di S. Pietro Martire, e S. Domenico.

9. La IX. ed ultima, e maggiore di tutte l'altre su sotto Carlo V. essendo Vicerè D. Pietro di Toledo, cominciata l'anno 1537. all'hora si trasportò la porta detta Reale, e l'altra di D. Orso, quella di S. Gennaro, e quella, c'habbiamo detta del Castello, ò sosse Petruc-

truccia. La prima hoggi Porta Spirito Santo: la 2 di Costantino po 3 di S. Gennaro, come prima; la 4 è ta di Chiaja. Ampliò le mura de parte di Tramontana, e d'Occiden e di Mezzogiorno, incominciando a falda del Manta di S. Essentiale falde del Monte di S. Eramo, e proj mente, ove dicevasi il Pertugio (he detta Porta Medina dal Vicerè, che fece) fin dietro il Convento di S. G vanni a Carbonara; onde rimosse la p ta, nominata a Carbonara, con alcun delle Torri di Piperno, come si vede ampliò anche le mura dalla parte « mare, con trasferire la porta Capu nella marina, hoggi detta, del Vino. 1 potta de' Zoccolari poco più oltre, co appellata dagli Artefici di tal mestiere che vi dimoravano. Ampliò il Mol picciolo, così detto a comparazione de grande, e per ampliare, ed abbellir questto trasserì la Chiesa, e spedale di S.Nicolò della Carità nel luogo, ove hoggi si vede.

### Del moderno sito della Real Città di Napoli-

S Iccome l'Italia vien commune-mente appellata Giardino del mondo: così parimente no anderà errato chi dirà che Napoli è il Giardino dell'Italia, anzi di tutta l'Europa; percioc. chè

DE' FORESTIFRI chè trà le più vaghe, e deliziose Città, che quivi sono, ella pare, che a gran. ragione ottenga il titolo di Gentile. Che se ne consideri il clima, egli è benignissimo; se la campagna, basta dire, che gli antichi la chiamarono felice: se il sito, ella è a guisa d'un bellissimo Teatro, che dalla parte di Mezzogiorno viencorteggiata dal Mar Tirreno, che vago, e placido le s'ingolfa. Dalla parte dell' Occidente le sorge a fianco un monte fertilissimo, che con doppia custodia, e spirituale, e temporale la disende; perciocchè nella sommità di lui evvi il Castello detto di S.Eramo, ed il Monistero de'Padri Certosini; ed amendue al tocco d'uno stesso oriuolo mutan le sentinelle, i Soldati del Castello coll'armi alla mano, i Religiosissimi Monaci colle Divine laudi sù le labbra; quelli a' militari esercizj, questi alle contemplazioni continuamente intesi. Dalla parte di Settentrione è circondata da vaghi, ed ameni colli, che la difendono dalle ire impetuose di Borea: e per ultimo dalla parte d'Oriente si scorge una fertilissima... pianura, che per lunghezza giunge fino, a' Campi Acerani, e per larghezza. fino al Monte di Somma. Dalla parte della marina la Città è piana, e chiaramente si vede, che una gran parte ne hà tolto al mare.

2. Oltre all'essere stata la Città co-

sì ampliata, come habbiamo detto avanti, viene ad essere assai più accresciuta da sette Borghi principali, detti latinamente Suburbj, nelli quali si scorgono bellissimi palagi, con vaghi, e deliziosi horti, e giardini, abbondantissimi d'ogni sorte di frutta, ed herbe per tutto l'anno, con sontane così d'acque wive, come artissiciose, e sono talmente ripiene d'habitatori, ch'ogni Borgo pare una popolata, ed ornata Città. Questi Borghi han quasi tutti preso il nome dalle. Chiese, che vi sono:

Il Primo bagnato dal mare, è detto di S. Maria di Loreto.

Il 2. Di S. Antonio Abate.

Il 3. Di S. Maria delle Vergini.

Il 4. Di S. Maria della Stella.
Il 5. Di Giesù Maria.

Il 6. Di S. Maria del Monte.

Il 7. Ch'è il più delizioso nella spiaggia di S. Lionardo, detto volgarment Chiaja, per esservi la spiaggia bagnata dal mare.

3. Il circuito della Città, pigliandola quanto al ristretto delle sue murazglie, cioè dal Torrione del Baluardo del Carmine, caminando per la marina sino al Torrione delle Crocelle, e S. Maria della Vittoria, e di quà alla porta di Chiaja, e seguitando a S. Carlo delle Mortelle, e per sotto la Chiesa di Suor Orsola, ed avanti la Chiesa di S. Lucia

21

del Monte, fino al Torrione del Monasterio della Santissima Trinità delle
Monache; e quindi calando a basso, circondando le muraglie di Porta Medina,
Porta dello Spirito Santo, Port' Alba,
Porta di Costatinopoli, Porta di S. Gennaro, Ponte nuovo, Porta Capovana,
Porta Nolana, Porta del Carmine, fino
al sudetto Torrione del medesimo Carmine, dove s'è cominciato, sono miglia
nove, secondo la misura esattissima fasta,
da' Signori Tomaso della Eulette Nubile,
Ibernese, ed antonio Bulison Francese,
nell'anno 1676.

4. Ma rinchiudendo i Borghi habitati, e cominciando dal Ponte della. Maddalena per lo Borgo di Loreto, Torrione del Carmine, Torrione delle Crocelle, Santa Maria della Vittoria, tutto il Borgo di Chiaja, per la marina fino alla Chiesa di Nostra Signora di Piedegrotta; e rivoltando per dentro terra nelle strade dietro S. Maria della Neve, S. Maria in Portico, la Chiesa dell' Ascensione, salendo a S. Maria a Parete, S. Nicolò da Tolentino, Chiesa di Suor'Orsola, S. Lucia del Monte, per sotto S. Martino, per la strada dietro la Chiesa della Santissima Trinità delle Monache, la strada di S. Maria de' Motis che và per l'Olivella, la strada, che và a S. Maria della Cesarea, caminando per vicino l'Infrascata, e rivoltando alla.

Chiesa della Salute, e per dietro S. Efre nuovo, detto propriamente la Santissima Concezione de'Capuccini, per la Chiesa intitolata Mater Dei, e calando a S. Maria della Vita, rinchiudedo S. Gennato extra mænia, tutto il Borgo delle Vergini, passando per la Chiesa della Sanità fino à S. Severo, principio della... salita di Capo di Monte, e da S. Severo girando la strada della Montagnola, fino a S. Maria degli Angioli, principio del Borgo di S. Antonio, circondando sotto S.Efrem Vecchio, le case di Capo di Chino, per sotto la Chiesa di S.Giuliano, rivoltando per la Polveriera vecchia, per la strada dell'arenaccia, e circondando tutto detto Borgo di S.Antonio fino a' Zingari, case delle Gabelle, principio della strada di Poggio Reale, caminando per l'habitazioni detto Borgo di fuori porta Capovana, seguitando per la strada del palagio degli spiriti, e rincontrando la detta strada dell'Arenaccia per avanti la Cavallerizza Reale, fin dove si unisce col Ponte della Maddalena, donde s'è principiato il circuito, tutto di case habitate dentro i detti Borghi, sono di giro migliadiciotto in circa; ed è il più breve camino, che si può fare.

#### Della Polizia della Città di Napoli.

E Costante la tradizione, da tutti gli Scrittori riferita, che la Città di Napoli, famosa avanti i Romani, fiori trà le più Illustri Città Greche in. Italia; e'n quanto allo spirituale infino all 878 in tempo di S-Attanagio Vescovo della stessa Città, eranvi due Vescovi uno Latino, l'altro Greco; ma per tal convenente, che il Greco era come Vicario Generale del Vescovo Latino per li Greci, giusta il cap. 9. del Concilio Lateranense sotto Innocenzo III. del 1215.Probibemus ausem omnind, ne una, eademque Civisas, five Diæcesis diversos Pontifices babeat, tanquam unum corpus diversa capita, quasi monstrum. Sed, si propter prædictas causas urgens necessitas poflulaverit, Pontifex loci Catholicum Priesulem nationibus illis conformem provida deliberatione constituat sibi Vicarium in prædictis, qui ei per omniasit obediens, &. ∫ub jettus, &c.

Così in Napoli il Clero Greco mostrava ancor'egli la sua soggezione al
Latino ed in certi giorni eran tenuti andare alla Cattedrale, come nel Venerdì
Santo a recitare sei lezioni greche; nel
giorno di Pasqua assistere al Cimeliarca, e cantare il Credo in Greco, e simiglianti, cose. La Chiese Greche erano
S.G10r-

S. Giorgio al foro. S. Gennaro alla Diaconia. S. Giovanni, e Paolo. S. Andrea a Nido. S. Maria della Rotonda. S. Maria in Cosmedin. Hoggi vi è solamente una Patrocchia greca, detta S. Pietro de' Greci col suo Prete Greco, siccome diremo a suo luogo.

In quanto al temporale infin dalla. sua prima origine si governò come Re-publica, ed hebbe tutti que' Magistrati, che ad una ben' ordinata Republica si convengono, come dissusamente ne scrive l'erudito Giulio Cesare Capaccio'; Quindi èsche quando l'Imperio Romano era in fiore, e che andava foggiogando la Campagna, fù ella ricevuta nel numero delle Città libere, e confederate de'Romani. E avvegnacche la Romana Republica molto depressa vivesse per la guerra de' Cartaginesi, pur tutta via Napoli non mancolle nella contratta... amicizia; onde ella presentò con atto di somma liberalità al Romano Senato quaranta Tazze d'oro di gran peso; se bene que'prudenti Senatori amando più l'amore de'Napoletani, che'l prezzo dell'oro, una sola di quelle Tazze di minor peso ritennero: per la qual cosa la Fedelissima Napoli tanto ne' tempi de' Consoli, quanto degl'Imperadori sù sempre stimata, ed honorata tra le libere Città.

2. Mancando poi la potenza del

Romano Imperio, su soggiogata da Goti, e poi da Bellisario Capitano di Giustiniano Imperadore. Ed innondado i Longobardi nella maggior parte del Regno, e tenendola occupata, Giovanni Campsino Costantinopolitano, impadronitosi di quella parte di Campagna, che non era soggetta a'Longobardi, esfendo morto Foca Imperadore, si sè Rè d'essa circa l'anno del Signore 612.

3. Dopo la morte d'Eraclio Imperritornò Napoli a divozione dell'Imperio, e così rimase infinattanto, che venuti i Saracini da Africa in Italia l'anno 829. havendo occupato tutto il paese, che da Gaeta a Reggio di Calavria si stende, Napoli parimente soggiacque al loro dominio, e fù da essi tenuta oppressa da 80. anni infino al tempo di Giovãni X. il quale coll' ajuto d'Alberigo. Marchese di Toscana, gli scacciò da cofini de'Romani, e perseguitandogli fino al Garigliano, in un gran fatto d'armi li vinse; onde i Saracini, abbandonates l'altre parti del Regno, si ritirarono al Môte Gargano, e quivi si fortificarono.

4. Fù poi Napoli travagliata da' Greci, e da'Saracini infino alla venuta de' Normanni, li quali discacciando quell'altre Nazioni, vi signoreggiarono. Dal dominio de'Normanni passò Napoli a'Suevi per conto della Reina Colanza, unica erede. Indi havendo Car-

B

lo d'Angiò ucciso Manstedi, e vinto Corradino, Napoli divenne soggetta a Francesi. Cento ottant'anni appresso pervenne a gli Aragonesi, da questi a gli Spagnuoli, havendo Ferdinando Rè Cattolico per mezo del Gran Capitano discacciati i Francesi, che contendevano la successione del Regno. Ed ultimamente pervenne a gli Austriaci per conto di Giovanna terzogenita del Rè Cattolico, e madre di Carlo V. Imperadore. Or si riposa sotto l'ombra piacevolissima del Cattolico Rè di Spagna Carlo II.

# Delle Fortezze, d Rocche s detti Castellis della Città di Napolis

Per cominciar dall'alto, evvi su'l giogo del monte verso la parte Occidentale il Castello di S. Eramo, così detro dall'antica Chiesa, che ivi era dedicata a S. Erasmo; onde lo stesso monte è denominato. Anticamente era una picciola sortezza, ò Torre sabbricata, come molti vogliono da' Normanni, e chiamata Belsorte. Fù ampliata dal Rè Carlo II. per potere disender Napoli da ogni parte, il che non sù da'suoi antecessori molto osservato. Finalmente l'Imperador Carlo V. havendo satto spianare molte vie antiche, e guaste, che'l circondavano, il sè quasi di nuovo edi.

edificare, e ridurre in una fortissima.

Rocca: siccome dall'iscrizione in marmo, che si scorge sù la porta con queste

parole:

Imperatoris Caroli V. Aug. Casaris justu, ac Petri Toleti Villa Francha Marchio-nis, justis. Proregis auspiciis, Pyrrhus Aloysus Serina Valentinus, D. Joannis Eques, Casareusque militum Pras. pro suo bellicis in rebus experimento F. curavit.

M.D.XXXVIII.

La forma di quelto Castello è stellarcon sei angoli; la maggior parte è tagliata nel monte, principalmente quella, che guarda verso Oriente. Dentro vi si vede una bella piazza d'arme con unacisterna di tanta grandezza, che vi potrebbono andare due Galee; e l'acqua è stimata per la sua freschezza. Sopra de Torrioni si veggono molti cannoni, con numeroso presidio di Soldati. Sotto vi sono diversi magazzeni, in cui si conserva gran munizione di polvere, e di palle. E dicono, che vi sia una strada segreta, e sotterranea infino al Castel nuovo.

dalla sua figura, la quale è in forma ovale sopra uno scoglio in mezo all'ondedel mare, e vi si và dal continente per un ponte lungo 227. pass. Questo scoglio era anticamente unito col monticello a rincontro, detto Echia, da Ercole, che vi dimorò. In questo luogo surono

B 2 anti-

anticamente le Piscine di Lucullo, come riserisce il Falco, onde su chiamato Lucullano, di cui Cicerone Neapolitanum Luculli, il cui palagio era nel capo d'Echia; questo capo, diviso sorse per qualche terremoto, dal continente restò isolato nel mare, e vi si edificò sopra una fortezza, detta dall'antico habitatore: Castrum Lucullanum: così nominato nella vita di S. Severino Abate; ne fà anche menzione S. Gregorio nel suo regi-Aro in più luoghi, e particolarmente nel cap.23. del I.lib. e nel 40. del 2. Fù anche chiamato Isola, e Castello del Salvatore, come si legge nell'ussicio di S. Atanagio Vescovo di Napoli. Questo Ca-Atello prima edificato da Lucullo per palagio, sù poi da'Rè Normanni costituito per Rocca: per ultimo fortificato da... D. Giovanni di Zunica, che vi fè far il ponte, siccome leggest nell'iscrizione sù la porta del Castello, ch'è di questo tenore: Philippus II. Rex Hispaniarum Pontem a continenti ad Lucullianas Arces, olim Auftri fluctibus conquassaium, nunc Saxeis obicibus restauravit, firmumq; reddidit, D.Icanne Zunica Prorege. Anno ·M.D.LXXXXV.

rimpetto detto Echia, hoggi Pizzofalcone sù dalla provideza de Signori Vicerè eretto un'edificio, in cui si destinò un cospo di guardia di più compagnie DE'FORESTIERIE

di Soldati Spagnuoli per presidio di questo luogo. Dopo dal Signor D. Pietro d'Aragona, essendo Vicerè in questo Regno, su ridotto il detto edisicio a persezione, e riuscito molto riguardevole, essendo capace di 40. mila Soldati.

4. La prudentissima vigilanza del Signor Vicerè D. GASPARO D'ARO hà riparato il continente di fortissimi baluardi, ch'erano tutti rovinati: facendo un'amplissima-scala, per iscender dall'altezza del Monte a' mentovati Fortini quale non si fini. Uno di questi baluardi racchiude l'antico Platamone, luogo, che prese il nome da Battista.

Platamone Segretario del Rè Alsonso
Primo, c'hebbe quivi belle habitazione
e giardini. Questo Platamone detto trali
volgo Shiatamone è molto rinomato
si giudica haver havuto tanto nome da bagni caldi, che quivi erano, per cagion de quali era molto frequentato; e si sti-ma, che di questi parlasse Strabone nel fine del 5. lib. dicendo, ch'erano in-Napoli i bagni non meno salutiseri di quelli Baja.

Ovo, quivi dentro si veggono diverse cellese stanze, dove per lungo tempo dimorò S. Patrizia, che quivi parimente morì. Vi sono molti pezzi d'artiglierie, distribuiti per varie parti. Evvi parimete un buon presidio di Soldati. Domina

78 Guida

questa sortezza principalmente tutto quel seno di mare, che si racchiude da... S. Lucia a Mergellina, come anche una buona parte del Porto.

L'anno 1694 essendo Vicerè D. Francesco di Benavides se sare sopra lo scoglio unito al Castello un Fortino di molta considerazione guarnito di 15. pezzi di Cannoni di bronzo, a spese del Regno, pigliandosi l'avanzo dall'ultimo crescimento delle monete.

6. Il Caffel Nuovo, una delle più belle fortezze, e di maggior conseguenza, che sia nella Città, presidiato da buonnumero di Soldatesca, è situato sopra la riva del mare, e sondato sopra l'acque,

L'entro del quale si vede un'habitazione, ae rassembra una Città, che potrebbedirsi pensile per tante contromine, luoghi sotterranei. Quivi era anticamente il Convento di S. Maria della Nova de' Frati Minori Osservanti, chiamavasi la Torre maestra: su poi il Convento trasserito dal Rè Carlo Primo, dove hoggi si vede, e la Torremaestra su munita in forma di Castello Vogliono, che le quattro Torri di piperno siano opera di Alsonso I. e che le facesse sare à somiglianza della detta Torremaestra (che dell'oro su detta da che il Castello su degli Spagnuoli) che sa quinta torre, qual'è di pietra disseren-



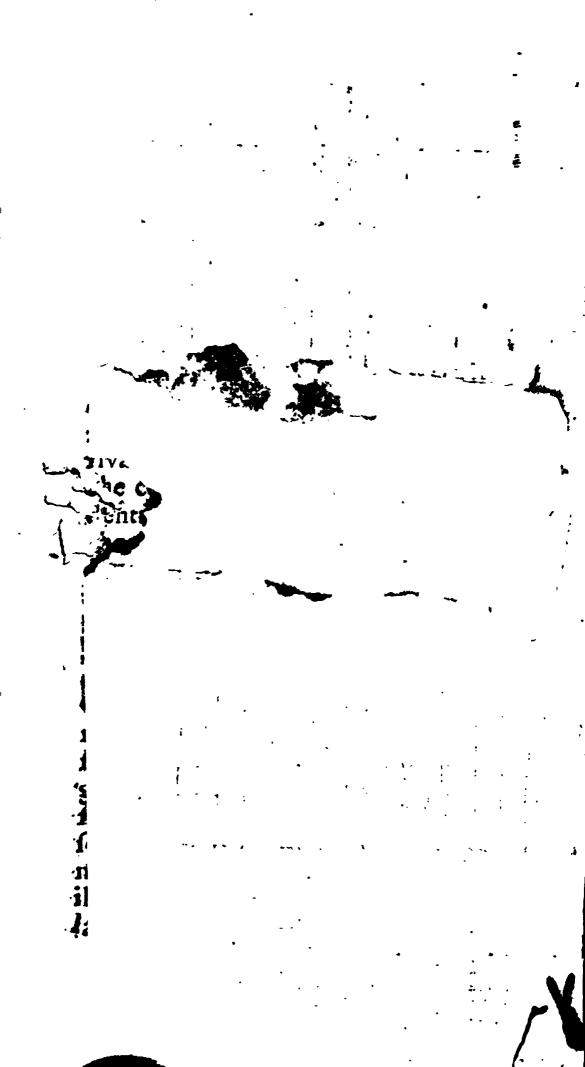

De' Forestier 1. te, e che gli Aragonesi in più vaga forma le riducessero; ma nell'antichissimo Archivio della Zecca di questa Città è manifesto essere stata opera de'Normanni, e che la costruzione di dette Torri, che fanno il maschio del Castello importasse ducento trenta cinque mila scudi. L'Imperador Carlo, V. diede al Castello l'ultima persezione, havendovi aggiunto trè baluardi, unendo la linea della fortificazione per le loro cortine con un'altra torre, che prima serviva. d'antiguardia dalla parte di terra, come quella di S. Vincenzo dalla parte di mare, amendue in uguale distăza dalla torre dell'oro, che veniva a stare in meze per linea retta da Mezodi à Tramowana: e queste trè torri sono della medent ma pietra, fattura, e circonferenza. Quiss sto Castello, oltre alle molte artiglierie, che si conservano ne magazzeni, è munito da 42. pezzi di artiglierie di bronzo di varia, ed esquisita fonditura: 9.de' quali furonvi portati da Carlo V. da... Sassonia, dove li guadagnò nella battaglia contra quel Duca, ed in essi vi è l'impronta di detto Duca di Sassonia... Nel Baluardo di S. Spirito è curioso & vedere un Cannone chiamato la Maddalena, che pesa 70. cantara di Napoli (ogni cantaro è 300 libre) la sua portata è 120. libre di palla, tutto lavorato dalla gioja alla culata con differenti fo-

B 4 glia

32 Guida

gliami, e fregi: fù fatto nell'anno 1511-da Massimiliano Imperadore predeces-sore di Carlo V. che seco il portò dall'-Alemagna: evvi questa Iscrizione: Maximilianus Romanorum Imperator: ed altre in idioma Alemano. Il medesimo Imp. Carlo V., perche il Castello era senza fossi, alzò le strade quanto si vede la discesa, e'l pendio d'avanti le Chiese di S.Giuseppe, e dello Spedaletto; sicchè me restarono molte case sepellite, e sopra di queste s'edificarono l'altre, come nell'occasioni s'è veduto, e la Real Chiesa dell'Incoronata de' PP. Certofini, al la quale prima s'ascendeva, restò così bassa, che vi bisogna per molti scalini Cendere, e così surono satti i sossi ala Castello, ne'quali si può introdurre l'ad a quando bisogna. Come s'entra na Castello, passate le fortificazioni di fuora, vedesi srà due Torri un bellissimo Arco trionfale, fatto per l'entrata di Alfonso Primo · Vogliono molti, che quest'Arco, sia opera di Pietro di Martino Milanese, il quale per rimunerazione dal detto Rè ne sù creato Cavaliere, benche Gio: Vasari nelle vite de' Pittori, e degli Scultori ciò metta in dubbio; tiensi però per vero, che'l sece lo Scul-tore medesimo, c'havea satto le scolture di Poggio-reale sotto la Reina-Giovanna. L'opinione più probabile è, che si fece da più Maestri, e nell'entrar

· la porta si fece da due a gara con patto fra loro, che quello, che farebbe meglio, tagliarebbe la punta del naso a tutte le statue dell'altro, come segui, mentre quelle à man sinistra nell'entrare hanno tutte la punta del naso tagliata. Detto Arco dovea collocarsi nella strada della Vicaria, dov'è la Guglia di S. Gennato; ma il detto Alfonso non volle, perche ivi situandos, venian con esso a chiudersi due sinestre del Palazzo del suo commilitone Antonio Bozzuto nobile Napoletano, ed ordinò, che frà dette due torri si collocasse, c'hoggidi si veggono scalpellate, per farvi entrare i cornicioni di detto Arco. Sopra di cui nel tempo di Carlo V. s'aggiunse la ci-fina colle statue di S. Antonio Abate, di S. Michele nel mezo, e di S. Sebastiano: 'sonovi queste due iscrizioni: Alphonfus Regum Princeps banc condidit Arcemi che s'intende quando a miglior forma la tidusse; el'altra: Alphonsus Rea Hispanus, Siculus, Italicus, pius, clemens, invictus. Qui si vede una bellissima porta di bronzo di basso rilievo, dove sono scolpiti molti fatti della Casa Aragona. Quanto questa porta sia forte, e robusta, fi vede da una palla di cannone, che v'è rimasta dentro, non essendo stata sufficiente a penetrarla Passara questa porta, sopra il suo architrave dalla parte interiore vi è la spoglia di un Cocco, dril-

Guida drillo, portato da uno Spagnuolo infin dal Nilosed appeso per voto ad una antica, e divota imagine di N.S. del buon pàrto, collocata in una cappella nel corpo di guardia, dal quale uscito si vede una piazza d'arme quadrata, ove si pos-sono squadronare mille soldati. Da un lato vi è una spaziosa scalinata di 34-.scaglioni di palmi 16. lunghi, e due, e mezo larghi di durissimo piperno, per la .qual si và ad una ricchissima, e vaghissima armeria, ch'è un salone di palmi 100. in quadro colle mura di palmi 22. di grossezza, la cui volta è di grande stima per la sua rara architettura, ed è bastance ad armare cinquanta mila soldati'. Sù la porta si legge questa Iscrizione: Carolo II. Rege Hispaniarum, sub tutelaribus auspiciis Marie Deipa .... Maria Austriaca matris armamentarium instructum. Nel discendere da detta scala, si vede la statua di marmo, dicono d'un valoroso soldato, che solo sostenne quel posto contra cento, come vuole il Celestino; ma il più verisimile è, che sia di Nerone, come la giudicano i periti Antiquarii, dall'aspetto, pubescenza, ed habito Eroico; come anche per esser simile ad un'altra di bronzo dello stesso Nerone, situata in una nicchia sù la sfera dell'horologio, la quale stà adornata colle finte deità di tutta la settimana con figurine di marmo a mezo rilievo ne'lo-

De Forestiert. to medaglioni. Qui si vede una Chiesas sotto il titolo dell'Assunta, di S. Sebastiano, e di S. Barbara, e perche vi è la reliquia di detta Santa, S. Barbara per lo più è appellata. E Parrocchiale non solo di detto Castello, ma del Real Palazzo, dell'Arsenale, della Darsena, e del Molo. Nel Coro vi è una tavola... che rappresenta l'adorazione de' Magi, ne' cui volti il celebre pennello del Zingaro espresse i ritratti di Carlo Rè di Napoli, del Principe di Salerno, e del Duca di Calavria figliuoli. Sonovi altre pieture, ed opere di marmo gentile, di nuovo si è d'altre pitture ornata da Andrea del Pò. Da un lato del Coro per una scala a lumaca di 155. gradini si và alle stanze de Preti, e quindi al Campanile; il grande artificio, con cui è lavorata la rende celebre. Quello però, che rende questo Castello ragguardevolesoltre ad altre cose notabilissimes è che la natura l'hà voluto arricchire di dicianove abbondantissme sorgive d'ottime, e limpide acque in distinti luoghi del suo distretto, e l'arte vi hà aggiunte trè copiose conserve d'acqua piovana ed abbellito con una fortana, cui per trè distinti acquedotti sotterranei può condutti l'acqua, supplendo l'uno in mancanza dell'altro: molte altre cose si tralasciano per non uscir dall'istituto d'una semplice guida.

3 6 7.11

7. Il Torrione del Carmine dal tempo del Conte d'Ognate è tlato cosi munito, che sembra un'altro Castello, hà
un buon presidio di Soldati Spagnuoli;
hà le sue artiglierie, ed alza bandiera
come gli altri tre Castelli; anche questo
è bagnato da una parte dal mare, e dall'altra domina la piazza del Mercato.

# D'alcune fabbriche considerabili della Città di Napoli:

D Agguardevole sopra ogn'altro edificio è il Palazzo Reale, dove habitano i Signori Vicerè, il quale -per la magnificenza delle fabbriche, per la moltiplicità ben' ordinata delle stanze, per l'amenità del luogo, e per la nobiltà del disegno, è uno de' più cospicui mell'Italia: è la sua scalinata doppia forse la più magnifica d'Europa, basta dire, che sia opera del samosissimo Cavalier Domenico Fontana: in una delle sue sale si vedono i ritratti di tutti i Vicerè, l'ala tre cose per esser breve no mi distendo a descriverle: dirò solamente, che avanti la spaziosa piazza di questo Real Palagio ogni giorno sù le 22. hore passano le Compagnie de' Soldan Spagnuoli, le quali mutano le guardie, e vi si fermano per qualche spazio, formandosi inze isquadrone, ed in altri atti da guerra, con ordine così ben regolato, che rie-

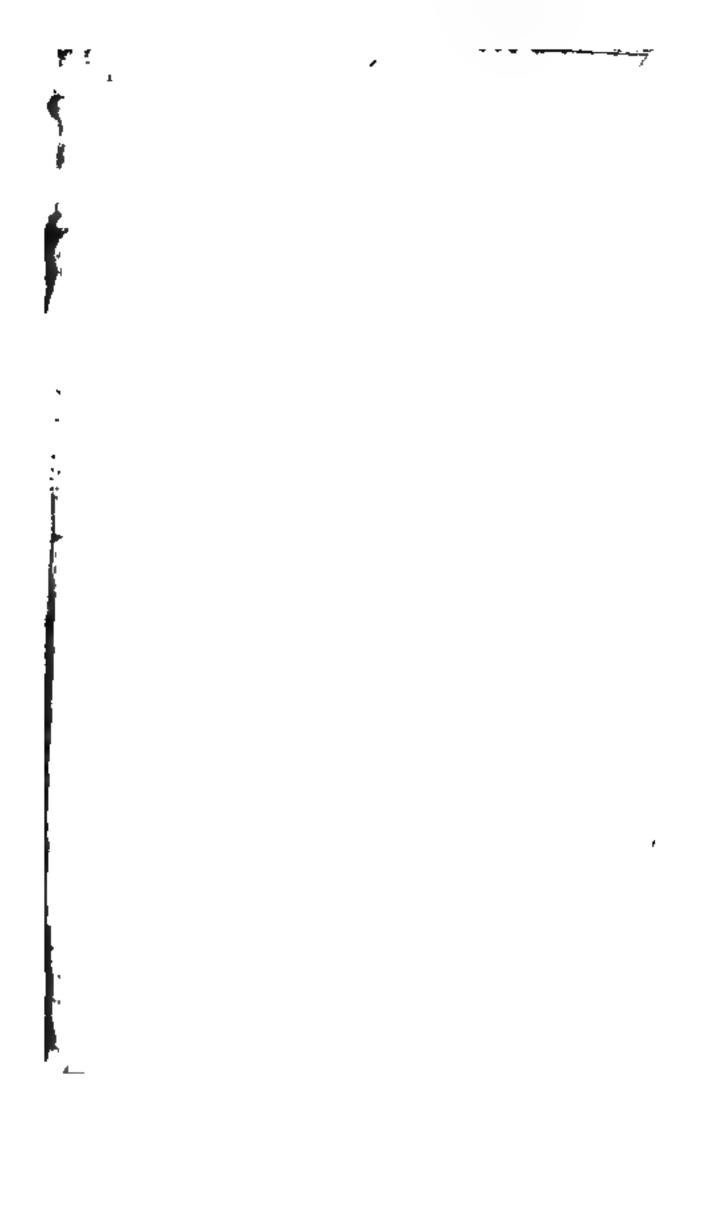

ce de que affir qui pi de h ff co fi

n d c

W C

e a company of the co

-----

γ (1 ) γ (1 ) γ (2 )

1

De' Forestiert 37 sce di non poco diletto alla vista; ed aquesta funzione evvi cotidianament assistente una Compagnia di cavalli. Da questo palagio per mezo d'un Ponte si passa al Castel Nuovo, stànza un tempo de' Signori Vicerè; del qual Castello habbiamo già discorso; era questo Castello ne' tempi andati custode dell'antico porto, hoggi della

fatra dal Sig. Vicerè D. Pietro d'Aragona, con fare scavar quel luogo al pari del fondo del mare, acciocchè sosse sicuro ricovero alle Galee: all'intorno di questa Tarcena stanno i Magazzini di tutti gli arredi concernenti a' bisogni delle Galee: come anche uno spedale.

per li Galeotti infermi-

3. Accanto alla detta Tarcena vi è l'Arsenale, dove si fabbricano le Galee, e gli altri armamenti marittimi, e vi s'ammaestrano nella militar disciplina i novelli Soldati, che di questo Regno si mandano ove bisogna, per lo servigio di S. M. Cattolica; questo luogo è stato molto abbellito dal Sig. Vicerè D. Galisparo de Haro: e vi hà fatto molte habitazioni per soldati: A rincontro vi sono le sonderie de' cannoni, delle palle, e d'altri militari strumenti.

4. Al lido del mare dirimpetto all'Arsenale, ed alla Tarcena, vi è il Forino della Torre di S. Vincenzo, edificata (com'è opinione) dal Rè Carlo-Leggesi nelle storie Napoletane, chequesto Fortino in tempo di mutazione di dominio di questo Regno, si mantenne solo, per lo spazio di trè mesi. Inquesta Torre sogliono i Padri di famiglia metter prigioni i loro disubbidienti figliuoli.

hoggi Porto della Città. E questo Porto molto lungo, e quanto si può diseso dalle tempeste del mare con un'argine lungo da cinqueceto passi dal lido, esposto in mare in sorma di braccio piegato, nella piegature sorge una bellissima, ed artisiciosa Torre, detta Lanterna del Molo, sù della quale s'accendono lumi, che accennano ogni notte a' naviganti il sicuro Porto: dell'antico Faro hoggi nuova lanterna, cantò Stazio Lumina.

Fù questo porto edificato dal Rè Carlo II. nell'anno 1302. come si legge nel registro A. fol.38. e poscia ampliato con molta spesa dal Rè Alsonso I. d'Aragona. Nella punta del braccio piegato hà un bel sortino detto di S. Gennaro colle sue artigliere.

6. Vi sono inoltre due nobilissime sabbriche del Cavalier Fontana celebre architetto, cioè il Monte della Pietà, di cui diremo à suo luogo: e la publica. Università, detta volgarmente gli

HAVING AND SYCETT PETEVS PERMAN. 12

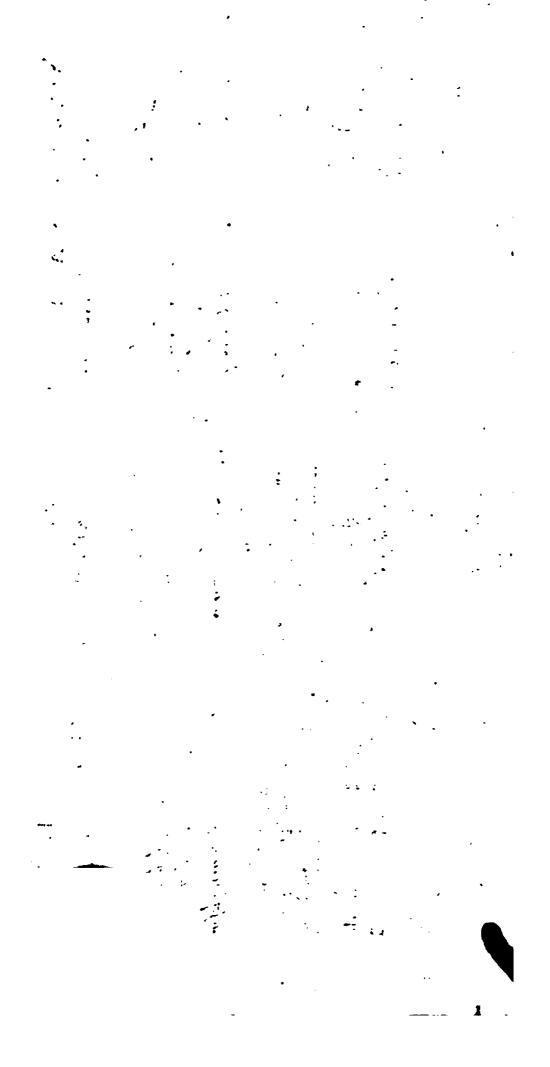

De' Forestieri. Studj Nuovi. Dicono, che questo luogo fosse stato prima destinato per la-Cavallerizza, essendo suori delle mura della Città presso la porta di Costantinopoli;ma che per mancanza dell'acqua non foise stato giudicato a proposito; laonde sopra i fondamenti destinati per la Cavallerizza vogliono che poi eretta fosse la fabbrica degli Studj, la quale sù cominciata dal Conte di Lemos Vicerè di Napoli, e del Regno, e adornata di molte statue trovate in Cuma nel tempo del Duca d'Ossuna. Se la fabbrica. fusse terminata, mancandole solamente un braccio, sarebbe la più bella Università d'Italia; e dicesi, che in quello, che hoggi si vede, siansi spesi cento cinquanta mila scudi. Veggonsi quivi le seguen-

I.
PHILIPPO III.
REGECATHOLICO
Don Petrus Fernandez de Castro
Lemens. Comes Peorex
Composita pro voto re omni publica,
Legum opportunitate, delectu
Magistratuum,
Fori, ac judiciorum emendationes
Erariorum, ac Fisci,
Prater spem, praterque vacationem
incremento,
Alta omnium ordinum quiete,
Ubertate maxima exbaustir ad

ti Iscrizioni.

40 Guida

annonam paludibus,
Importata multiplicem ad usum;
oblectationemque
Aqua Castria: quasi operum coronidem.
II.

Gymnasium, cum Urbe natum,

Ulisse auditore inciptum,
ATito restitutum, a Fider. II.

legibus munitum, auctum bonorariis,
A Carolo II. Andegav. intra
mænia positum,
Ferdinandi Catbolici tumultibus
penè obrutum,
Ex bumilis angustoque loco in
amplissimum, augustissimumque
Juxta Urbem, vetere sapientum
instituto,

Regio sumptu excitatum translulit.

Ann. sal. bum, CIDIDCXVI.

JIII.

In altera ejusdem Gymnasii Janua, ubi lapis alius testatur Regiis equis eanustructuram inchoatam.

PHILIPPO III. REGE.

D. Petro Fernandez de Castro Lemens.

Com. Prorege.

Descripta clim alendis equis area,

Grandiore Musarum fato,

Erudiendis destinatur ingeniis.

Vera jam fabula,

Equina estissum ungula sapientia.

fontem.

La

La seconda di queste iscrizioni diede motivo all' eruditissimo Pietro Lasena di metter suora un libro del Ginnasso Napoletano; nel quale và lungamente divisando, dove era l'antico Ginnasso, overo il luogo dove esercitavansi
i giuochi Ginnici, cioè della palestra,
del Desco, e simili, nel quale, come scrivono Strabone, ed altri, smontò Ulisse.

7. La Cavallerizea poi sù eretta nel Borgo di Loreto presso il Ponte della. Maddalena, la quale hà una stanza per l'esercizio de' Cavalli, di lunghezza palmi 313. di larghezza 92. ed un terzo.

8. Vicaria. Ma chi è curioso di ve-. dere nell'angolo d'una Città una casa da paragonarsi ad un'altra Città popolata, e numerosissima, veda ne' di, ne i quali si tien ragione, la Vicaria di Napoli, che vi osserverà un'immenso popolo di litiganti, di Procuratori, d'Av-dalla vicina porta, che mena a Capova, 😘 e fù edificato dal Rè Carlo, Primo di questo nome, non havendo ancor dato principio al Castel nuovo Fù dipoi que-s sto Castello da Pietro di Toledo Vicerò ridotto in un'amplissimo, e maraviglioso tribunale per commodità de' negozianti, come hora si vede, distinto in. quattro parti, cioè in Vicaria civile, criminale, Consiglio, e Camera della. SumSummaria, oltre agli altri Tribunali, de' quali ragionaremo a suo luogo, tralasciando il discorso d'altre sontuose sabbriche moderne, le quali da se stesse s'offeriscono a gli sguardi de' forastieri, ed è agevolissimo haverne le notizie.

ed è agevolissimo haverne le notizie. Nel cortile della Vicaria, incavate in uno marmo sotto un Lione si vedono le misure de' comestibili, cioè il Tumolo, mezo Tumolo, quarta, e meza quarta; la misura del Vino, Olio, ed altre, con la

Ferdinandus Rex in utilitatem Reipublica mensuras per Magistros Rationales sieri mandavit-

presente Iscrizione:

## Delle Fontane.

Uello, che è più considerabile tra le più magnisiche sabbriche della Città di Napoli, è nascosto agli occhi de' curiosi, che se, come è sotterraneo, sosse sopra terra sarebbe mirabile; tale sabbrica è quella degli acquedotti, che rendono quasi pensile tutta la Città; ella è la stess'acqua del Sebeto, che scaturisce sei miglia lungi dalle radici del Monte Vesuvio nel luogo detto Cancellaro, e quindi conducendosi alla Bolla, si divide l'acqua in due parti col partimento d'un gran marmo, una parte entra negli acquedotti, l'altra dissondendosi per la Campagna, viene a somo la Sebèto.



Sum qual fciai bric s'oi ed Ne mi m¢ Ia þľ fig

Sono fatti questi acquedotti in modo, che si póstono ben purgare, senzalevar l'acqua, essendovi una via per
dentro à modo di balconetti, per li
quali si può passar per tutto senza bagnarsi; onde per li medesimi acquedotti nell'anno 1442. il Rè Alsonso I. conquistò Napoli.

Sono al più tortuoli, acciocchè dibattendoli l'acque, ed agitandoli spesse volte negli angoli, si renda più salutifera: oltre à che, se andasse diritta, la sua veemenza apporterebbe danno a' fondamenti degli edisicj, donde passa l'ac-

qua.

Quest'acqua scarurisce per la Città in diversi pozzi, e sontane per publico benesicio, siccome di passo in passo si veggono, se bene il maggior numero è ne cortili delle Chiese, case, spedali. Noi però trasasciate tutte l'altre, rapporteremo qui solamente trè delle più cospicue espresse nelle seguenti sigure, cioè

La bellissima fontana, detta di Medina, rimpetto al Castel nuovo.

La fontana, quando si và à S. Lucia, opera del Cavalier Cosmo Fansago.

La nobilissima fontana in S. Lucia à Mare, opera del celebre scarpello di Giovanni Merliani da Nola, quale tiene due statue di gran valuta.

Qui non è da tacere, che la maggior

ragunanza dell'acque sotterranee, erànel luogo hoggi detto Seggio di Nido di Nilo. E quindi è, che in detto luogo vedesi eretta la statua del Nilo, che rappresenta un Vecchio sedento sopra un Coccodrillo con molti bambini attorno. Sogliono essere detti bambini ni attorno. Sogliono essere detti bambini ni nell'altre statue del Nilo 16. signisimando, che l'acqua di quel siume nel suo maggior crescere arriva all' altezza di 16. cubiti. In quella di Napoli, che prima era senza capo, leggesi la seguento.

Iscrizione:

Vesussissimam Nili Statuam vides
At capite nuper auctam non suo
Hoc-scilicet Nili fatum est
Suum quod occulat caput,
Alteno spectari.

Ne tamen observandum antiquitatis
Monumentum

Quod proxima nobilium Sedi nomen fecit.

Statuæ Truncus jaceret ignobilis Elegantiors exornatum cultu Urbani ædiles voluerunt. Anno D.M.D.C.LVII.

Degli edificj privati più considerabili.

IN Città sono considerabili i Palazzi.

Del Duca di Gravina nella strada di

Monte Oliveto.

Del Duca di Maddaloni, presso la stra-

da 🚣

agli Re di Napoli e la sui gine livia sempre amenagli Re di Napoli e la sui gine live la più bella reliqui de Napolitari do usas i per trofeo la più bella reliqui de Napolitari Napoletaria, che in que so foglio li delici Antonio Bulifon



De' Forestieri.

da, ch'esce allo Spirito Santo-Del Principe di S-Agata à S-Pietro à Majella.

Del Duca della Torre à S. Giovanni Maggiore.

Di Vandeneinden à Toledo.

Del Principe di Cellamare su la porta di Chiaja.

Del Principe di Santobuono alla Piazza Carbonara, nel quale alloggiò il Duca de Guisa durante le rivolte.

Del Principe di Sanseverio S.Domenico.

Nel Palazzo di D. Diomede Carafadi Aragona, discendente dagli antichi Conti di Maddaloni, vedesi la testa del Cavallo di bronzo, impresa della Città di Napoli, che stava nel piano avanti à S. Restituta, ove hoggi è l'Arcivescovato, al qual Cavallo Corrado Rè di Napoli se porre il freno, il quale manise-stamente appare hoggistì mirando quela la reliquia della testa, ove si scorgono le saldature degli anelli agli angoli della bocca, e nella fronte i segni sovraposti d'oro, che frenavano la briglia, e poi sè scolpire due versi di questo tenore:

Haclenus effrents , Domini nunc paret babenis:

Rex domat bunc æquus Parthenopensis equum.

In mezo del Cortile, il quale à torp à torno è ornato di molte statue di singolari scarpelli, scorgesi una colonna, sopra la quale è il Rè Alsonso II d'Aragona, quale sù tanto samiliare à Diomede Carasa d'Aragona Conte di Maddaloni, che venne di persona con tutta la sua Corte à chiamarlo per andar seco a caccia.

Sopra la porta si leggono le seguenti

parole:

\*In honorem Optimi Regis Ferdinandi; et spiendorem nobiliss. Patriae Diomedes Carafa Comes Matalone. MCCCCLXVI.

Fuori delle mura della Città, sono eziandio considerabili molti Palazzi, ofrà gli altri quello del Principe di Monte Miletto, ove sono giardini vaghissimi con giuochi d'acqua di grande artificio, e diletto.

Nel Borgo di S. Maria della Stellavi è il Palazzo di Gasparo Romer, hoggi del Duca d'Ayrola dovizioso di suppellettili, di quadri; degno di esser veduto; e l'altro, che sù del medesimo Gasparo nel Casale della Barra, ove sono bellissimi giardini, e giuochi d'acque assai vaghi.

Similmente degni sono d'esser veduti, e considerati i Palazzi del Principe di Stigliano, e del Principe di Buteraa Possipo, del quond. Marchese Vandeneynd al Vomero, e del Principe di

Cellamare alla Salure.

50-

DE' FORESTIERI. 47
Sogliono i curiosi vedere eziandio il
Museo di Francesco Picchetti, Regio
Architetto, essendo un prontuario delle
medaglie più celebri, ed una Galeria.
di cose maravigliosissime.

De'Trihunali, in cui si ammninistra giusizia per la Cittàre Regno di Napoli.

Tribunali, questo è il Consiglio di Stato, il cui Capo è il Vicerè del Regno, ed i suoi Configlieri al numero di circa 20. sono eletti dal proprio Rè. Questo Tribunale si regge nel real Palagio, ove si tratta, non solo di quello, che appartiene alla guerra; ma anche alla Corona, ed allo stato del Rè; e mancando il Vicerè nel Regno, resta in suo luo go il Collaterale.

Collaterale, il quale è retto dal medesimo Vicerè, insieme co'Reggenti di Cancellaria, li quali sono sei, ed anche col Segretatio del Regno. Di questi Reggenti, per ordinario sono tre Spagnuoli, e gli altri Regnicoli, e di questi n'assiste uno in Corte del Rè nel Consiglio d'Italia, per intendere, e consultare le cose del Regno; la qual cosa hebbe principio à tempo del Rè Ferrante il Cattolico, il quale volle tenere appres-

so di se nella sua Corte un'huomo dotto Regnicolo, bene informato delle cose del Regno. Gli altri Reggenti convengono nel Real Palagio in tutt'i di de'negozi, eccetto il giorno del Saba-to. Provede questo Tribunale di giu-stitia à que' che ricorrono da S.E. nelle cose importanti, ò per gli aggravi, che pretendono à se satti dagli altri Tribunali, ò da qualsi voglia Usticiale tanto in Napoli, quanto negli altri luoghi del Regno; e da questo Tribunale nascono le determinazioni gravi, e le Prammatiche da osservarsi. Le preemieenze, ed autorità de'Reggenti sono molte, perciocchè nella propria casa spediscono, e e determinano molte sorti di memoriali, che vengono drizzati al Vicerè, portando il peso della Regia Giurisdizione, e di tutte le spedizioni, che passano per la Regia Cancellaria, le quali vengono sirmate tanto dal Vicerè, quanto da' Reggenti, li quali a tempi de'Rè Aragonesi, erano nominati Regii Auditori, come da molte scritture di quel tempo si raccoglie. Il Segretario accennato è capo della Regia Cancellaria... (al quale stà trasserita buona parte dell'uffizio del Gran Cancelliere del Regno) qual'uffizio tiene sotto di semolti Scrivani, delli quali sei ne sono detti di Mandamento, e sei di Registro. Vi sono inoltre quattro Cancellieri, li

quali attendono à spedire tutti i dispacci della (octe del Rè, ed anche le consulte, che s'inviano à Sua Maestà.

3. Il Tribunale del Sacro Configlio & retto dal suo Presidente, hoggi D. Felice de Lanzina Ulloa huomo dottissimo accompagnato da 24. Consiglieri, 16. de quali sono Regnicoli, e gli altri Spagnuoli; e tanto i Consiglieri, quanto il Presidente sono eletti dal proprio Rè,e sono in vita: due de'quali uno Italiano, l'altro Spagnuolo vengono nell'Udienza criminale della Vicaria, gli altri sono compartiti nelle 4. Rote del Consiglio, dove siedono in giro. Il Presidente siede in quella Rota, che più gli aggrada, ora in una ora in un'altra . Questo Tribunale è di grandissima autorità, e preeminenza; perciocchè nelle suppliche, che si danno al sudetto Presidente gli si dà il titolo di Sacra Maestà, (e questo perche ne'primi tempi v'assisteva il Rè, in luogo del quale hoggi v'assiste il d. Presidente) e nelle sentenze s'osserva il dirsi: Nos Carolus Secundus 3. Des Gratia Rex 1 600. de mandato Regio, &c. ed anche, perche ogni Giovedì vi vengono i Giudici, Consultori di ciascuno Tribunale à far relazione degli aggravi delle parti presenti, circa gl'incidenti, ed interlocutori delle liti. In questo Tribunale si ricono-scono le cause delle appellazioni crimi-nali, e civili della Vicaria, e degli altri

Tribunali inferiori, così della Città, come degli altri luoghi del Regno; ed anche si amministra giustizia nella prima istanza tutti coloro, che la dimandano, di cose però d'importanza.

4. Evvi inoltre il Tribunale della... Regia Camera della Summaria, il cui Capo è il Gran Camerario, uno de'sene supremi uffizi del Regno; la giurisdizione però s'esercita dal suo Luogotenente eletto dal proprio Rè. Egli è Capo di otto Presidenti Dottori, trè de i quali sono Italiani, e gli altri Spagnuoli; similmente vi è l'Avvocato, ed il Procurator Filcale, li quali sono anche eletti dal Rè. V'è il Segretario, tre Maestri Attuarj, ventiquatrro Razionali, con. molti Scrivani, ventidue Attitanti, con un gran numero d'altri Scrivani, un'Archivario, un Conservatore de'quinternioni de'Regj Assensi, ed Investiture di Feudi: un'altr'ordinario delle Segretarie del medesimo Tribunale, un Percettore delle significatorie, tredici Portieri, con altri. In questo Tribunale si tratta del Patrimonio Reale, e delle differenze, che vertono tra'l Regio Fisco, e qualsivoglia persona. Assitta tutte le-Dogane, ed Arrendamenti del Regno, e vende i Feudi, che si devolvono alla. Regia Corte. Provede, e sovrasta a tutte le cose appartenenti alla Milizia, come le Regie Galee, Castella, Artiglie-

De' Forestiert. rie, ed altri strumenti di guerra. Ed in essa si rendono i conti di tutte l'entrate del detto Patrimonio, ed à lui sono soggette le Dogane di tutto il Regno, gli Arrendamentari delle Regie Gabelle, i Maestri Portulani, il Capitan della. Grassa, i Guardiani de'porti, il Consolato dell'Arte della Seta, quello dell' Arte della Lana, ed altri. Le sentenze, ed i decreti di questo Tribunale s'eseguiscondinon ostante la reclamazione. Questo Tribunale è antichissimo, perciocchè succedente all'uffizio del Procurarore di Cesare, qual'uffizio era à tempo de'Romani, come affermano molti Autori-

5. Il Tribunale della Gran Cortes della Vicaria fù così detto da due Tribunali uniti insieme : uno delli quali era la Gran Corse: l'altro la Corse Vicarra. Il primo fù istituito dall' Imperador Federigo II. di cui leggiamo Presidente il Gran Giustiziero, con quattro Giudici, e quest'era la Corte supremas la quale assisteva à lasere d'esso Imperadore, come nelle Costituzioni del Regno, nel titolo de Officio Magistri Justitiari, & Judicum Magna Guria. Del Tribunale della Vicaria fù Autore il Rè Carlo I. costituendo Vicario Carlo Principe di Salerno suo figliuolo, che perciò Corte Vicaria su detta; e Catlo-II. vi costitui Vicario Carlo Marcello suo primogenito: e così gli altri. Hog-

Hoggi, essendo tutto un Tribunale, rerto dal gran Giustiziero del Regno, for o il cui nome sono spedite tutte le provisioni, benche l'uffizio sia esercitato dal suo Luogotenente, sotto nome di Regente di Vicaria, il quale viene eletto dal Vicerè, che per ordinario l'eleg-ge di nazione Spagnuola, benche da alcuni anni in quà sia Cavalier Napoletano, e si conferma per altri anni. Il suo uffizio dura due anni, ed in fine del suo governo dà il Sindicato . E' diviso questo Tribunale in due audienze, una civile, e l'altra criminale: Nella criminale riseggono sei Giudici, e due Consiglieri detti CapoRota, uno Spagnuolo,l'altro Italiano Sonovi eziandio l'Avvocato, e Procurator Fiscale, l'Avvocato, e procuratore de'poveri col Percettore, che esigge li proventi della criminale, civil Corte. Sonovi molti Maestri d'atti con gran numero di Scrivani Fiscali. Nell' udienza civile vi sono deputati sei Giudici, li quali sedono in due Rote, e con ess alcune volte interviene il Reggente, sonovi molti Maestri d'atti, con Subattuari, e con gran numero di si Scrivani. Da questo Iribunale escono tutti coloro, che sono condannati à morte con buon'ordine, e con accompagnamento di guardie, precedendo un ser-vente di Corte, che in ogni capo di strada, infin che arriva il condannato al

DE: FORESTIERI. 53
patibolo à suon di tromba và notificande il delitto, e qualità della morte. Siegue dopo l'Insegna della Giustizia portata da un ministro à cavallo, quale Insegna è un grande Stendardo, chiamato
Pennone, di color rosso colle insegna
Reali, e con quelle del Gran Giustizieso del Regno, &c.

6. Il Tribunale del Grand' Ammiranse hà la medesima preeminenza della Gran Corte della Vicaria, non riconoscendo akto Superiore in grado
d'appellazione, che il S.R. C. Questo
Tribunale hà giurisdizione sopra tutti
coloro, ch'esercitano l'arte marinaresca, così nel civile, come nel criminale, e
riconosce tutti i delitti commessi nel
mare. Si regge detto Tribunale daun Giudice, il quale è dettinato dal
Grand'Ammirante, uno de'sette ussi;
del Regno, e nelle cause criminali interviene l'Avvocato Fiscale della Vicaria.

Vi sono eziandio molti altri Tribunali, il cui racconto per brevità si tralascia.

## De' Nobilissimi Seggi della Città di Napoli-

D'Aquello, che famosi huomini, curiosi dell'antichità, hanno lasciato scritto intorno a' nobilissimi Seg-

54 G u 1 B A
Seggi della Città di Napoli, raccogliendo una brevissima notizia habbiamo, che

I Nobili di Capevana eressero il lor Seggio nell'angolo della Chiesa di S. Stefano, appresso al quale vedevas la statua marmorea della bella Partenope, ristauratrice della Città-Dicesi, che detta statua inviata dal Duca d'Alcalà Vicerè del Regno, con altri antichi marmi à Spagna, ponò il caso, che per viaggio si sommergesse nel golfo di Lione. E perche questo sito, da principio eletto, troppo angusto era, alla seconda venuta del Rè Alfonso I. cioè nell' anno 1443. diè principio à quel gran Seggio, c'hora & scorge, ove congregati i Nobili a' 234 d'Agosto dell'anno sudetto, secero una tassa frà di loro, per riedisicare il Seggio predetto Fù detto di Capovana per la contrada cosi denominata dalla porta della Città ivi appresso, che conducea Capova · L'insegna di questo Seggio . come si vede, è un Cavallo d'oro in. aperta campagna, col freno: simulacro di quello, che per antico stava nel largo della porta maggiore del Duomo, frenaro dal Rè Corrado. Di quetti Cavalieri uno l'anno per giro è Governatore della Santissima Annunziata. Seggio al presente è stato abbellito con vaghe dipinture.

Il Seggio fondato da' Nobili di

De' Forestier: 55
Montagna fù nel 1409 riedificato da Ladislao. Fù detto di Montagna dal sito, che hà nell'alta parte della Città; che
perciò hà per insegna un Monte con
molte colline attorno di color verde in
campo di argento. Nel 1684 i Cavalieri
l'hanno fatto dipingere da Nicolò Rosso.

4. I Nobili di Nido, ò di Nito eressero il lor Seggio nel cantone, ed hora all'incontro di S. Maria de' Pignatelli, e su compiuto dal 1607. dicesi di Nido; ma come si crede, corrottamente, dovendo dirsi di Nilo, per una statua del siume Nilo ivi incontro collocata. Questo Seggio tiene per insegna il Cavallo nero in Campo d'oro senza freno; simulacro del Cavallo, che si dissedi sopra nel modo, che'l ritrovò il Rè Corrado, dinotando lo stato libero antico di questa Città; dentro lo stesso Seggio vi è dipinta l'entrata di Carlo V. di mano del famoso Bellisario Coreze.

ove si vede, nè altro luogo hà egli mutato, siccome ne sa testimonianza il Leone su'l campo seminato di Gigli, che si scorge di sopra, impresa del Rè Carlo I.nel cui tempo su erecto. La sua insegna è un'huomo marino con un pugnale nella destra, il quale si vede scolpito in bruno marmo nella sommità del Seggio, e si hà per tradizione, tal marmo essere stato ritrovato cavandosi le

C 4 fon-

56 Guida

fondamenta del medesimo edificio; per la qual cosai Nobili di questa Piazza.

se ne valsero d'insegna.

Si chiama questo Seggio di Porto per ragione, che anticamente ivi giungevail mare, & in quel luogo era il Porto delle Navi. Vuole il Dottissimo Giulio Cesare Capaccio, che tal'huomo marino sia simulacro di Orione, riverito da' Naviganti Gentili.

6. Fù fabbricato il Seggio di Portanova, eve al presente si vede, e lo dimostra il màrmo coll' insegna dello stesso
Rè Carlo I nell' età nostra ristaurato.
Chiamasi di Portanova, dalla ragione
così detta per la nuova porta della Città, che quivi era. Tiene per insegna questo Seggio una porta indorata in campo

azzurro, simulacro della predetta.

3. Il Popolo parimente hebbe il suo Seggio sù la Piazza della Sellaria nell' angolo del Convento di S. Agostino, luogo molto antico, per testimonianza del marmo, ove si legge: In Curia Basilica dugustiniana. Il Rè Alsonso poi, per compiacere alla nobiltà, sotto pretesto di ampliar la strada, ed abbellire la Città (come scrivono il Mercatante, ed il Passaro) a'7. di Settembre del 1456. il sè diroccare: per la qual cosa fattosi dal popolo gran tumulto contra i nobili, sù necessitato il Rè cavalcare per la Città, e tenere diversi modi per mi-

Da' Forestieri. mitigarlo. E benche il popolo per allora si dimostrasse alquanto placato, tale fù il suo risentimento, che nello spazio di pochissimi anni venne privato così degli honori, come del governo della... Città. Ma nel tempo di Ferrante II. reintegrato sù nel pristino stato, e con le medesime prerogative; onde creò il suo nuovo Eletto co suoi Consultori, Capitani, ed in luogo dell'antico Seggio, tolse quello, che al presente possiede nel Chiostro del Convento di S. Agostino, aderendo al nome dell'antico luogo. Quivi s'introdusse la Banca del suo Reggimento, e si fecero dipingere le sue antiche Insegne, le quali sono proprie del-l'Università di Napoli, cioè lo scudo col campo mezo d'oro, e mezo rosso, con una cosa di più, cioè con esservi scolpito nel mezo un P. che dinota il Popolo. In memoria di questo il Popolo fà in detto luogo un sontuoso Teatro, chiamato Catafalco per la festa del Corpo di Christo: ed ogni sei annivi tiene seggio per la processione di S.Gen-naro, il Sabbato dopò la prima Domenica di Maggio.

I Seggi de'Nobili, che hora son cinque, ne'tempi molto antichi giunsero al numero di 24 ed altro non erano, che Portici, ò Loggie aggiunte all'habitazioni d'alcune famiglie patritie, ove, ò per diporto, ò per trattare affari publici

C 5 gli

gli altri Nobili di quella contrada solevano convenire. Dal tempo di Carlo I. Rè di Napoli si ritrovano i Seggi ridotti al numero di cinque; e benche scemati di numero, sono andati sempre crescendo in maggior riputazione, e splendore, havendo procurato, e procurando alla giornata molte samiglie sorestiere.

nobilissime d'esservi aggregate.

Sono molti gli Officii, e le prerogative de'Nobili de'Seggi, poiche da essi particolarmente s'hà mira al ben publico di provedere l'annona, ed altre cose simili. In ciascheduno de' Seggi sono ascritte molte nobilissime famiglie, e s'osservano inviolabilmente alcune loro particolari regole, ò statuti. Il voto della maggior parte dà la conchiusione all' affare, che si tratta. Ciascun de Seggi forma à parte il suo parere, che volgar-mente dicesi Voto, onde son cinque voti, se questi s'uniformano col voto, chesi dà per mezo de'suoi Capitani d'Ottine, dall' Adunanza del Popolo, (che communemente Piazza s'appella) all' hora sono sei voti. E' ben vero, che in ogni occorrenza basta per concludere la maggior parte de voti, conforme fi pratica; occorrendo per gli urgenti bisogni della Città d'imporre nuovi datii, ò ga-belle; e per questo, più che per altro af-fare si sogliono convocare le Piazze; che così ancora si chiamano.

Nella conformicà, che con la nomina del Popolo, vien costituito il loro Eletto, cosi da ogni Seggio si costituisce il suo: che in tutto son sei Eletti. Convengono questi quasi ogni giorno in una Ranza situata sotto il Campanile di S. Lorenzo, per disporre sopra gli affari dell'annona invigilando, che nelle cose appartenenti al vitto, da'Venditori non si commettano fraudi. Hanno à questo. esserto costituito un Tribunale, che dicesi di S. Lorenzo, dove si decidono le cause, che sono state delegate a' loro Consultori, e Dottori. Similmente hanno cura della refezione delle strade, e degli acquedotti, e cose consimili, che concernono al bene, ed all'ornamento della Città · Per servizio, e decoro della loro dignità, ed officio, tengono appensionati 24 serventi, sotto titolo di Portieri, che vestendo tutti di pavonazzo, portano in mano alcuni bastoni rotondi con berrettoni. Hanno ancora una pomposa carrozza, che vien tirata da... quattro generosi cavalli.

L'officio dell'Eletto del Popolo suol durare sei mesi, e più à disposizione de' Vicerè, da cui gli si conferisce la facoltà: non così l'Eletto de'Nobili, che dura per lo spatio d'un solo anno. Sogliono i Nobili nello stesso tepo, che si adunano ne'loro Seggi per la creatione di nuovi Eletti, nominar cinque di loro,

į

C 6 che

60 Gui che chiamansi li cinque de'Seggi, ect à questi nominati, frà l'altre cose, si dà a utorità di conoscere se vi è urgenza tale di negozio, che meriti la convocazion della Piazza; talche i nobili d'ogni Seggio à disposizione de' loro cinque sono obbligati ad unirsi. Questi cinque similmête hanno facoltà di conoscere le disferenze, che nascono frà Nobili, dove però non siavi intervenuto spargimento di sangue. Nell'occasioni di publiche Cavalcata, nelle quali intervengono e Cavalieri, e Ministri togati, si suole vicendevolmente da'Seggi eleggere un Nobile, che con titolo di Sindico cavalchi al lato finistro di quella persona regale, O Vicere, che cavalcando solenizza la funzione.

Narrato adunque, ancorche succintamente, quanto appartiene alla descrizione dell'antica, e moderna Napoli, e toccate alcune sue cose principali; perche quelle, che rendono più cospicua questa Città sono le Chiese, le quali, à dir il vero, sono delle più belle, e magnifiche, che si veggano per l'Italia cominciarò secondo l'impreso stile à brevemente parlarne, accennando solamente quelle, che sono sopra le altre più ragguardevoli, ò pure, che qualche cosa notabile contengono, havendo à ciò dessinato il Libro seguente.

,



## DESCRIZIONE

Delle Chiese principali della Città di Napoli, e di quelle ancora, c'hanno cose degne d'esfere vedute, e considerate.

## LIBRO SECONDO.

Del Duomo di Napoli-

Capo di tutte l'altre della.
Città, come quella, in cui stà
eretta la Cattedra Arcivescovale, non doveva havere
scovale, non doveva havere
scovale la cominciò, e Carlo II.
che la ridusse a persezione; e siccome a
ella è la Regina dell'altre sagre Bassiche, così alla Reina di tutt'i Santi, sotto
il titolo dell'Assunzione della medesima
al Ciclo, su intitolatare e di ciò chiara testi-

stimonianza fanno l'antiche statue poste

sù la porta maggiore dal di fuori.

2. Del RèFondatore è il sepolero sù la porta maggiore dalla parte di dentro, colla seguente moderna iscrizione, che spiega di chi siano anche gli altri due:

Carolo I. Andegavensi Templi bujus extructori, Carolo Martello Hungaria Regi, & Clementia ejus uxori, Rodulphi I. Casaris F. Në Regis Neapolitani, ejusque, Neposis, & Austriaci sanguinis Regina debito sine bonore jacerent ossa, Henricus Gusmanus Olivarensia Comes Philippi III. Austriaci Regias in boc Regno vices gerens,-: pietatis ergo posuit. Anno Domini 1599. L'epitassio antico era il seguente:

Conditur bac parva Carolus Rex primus

Parthenopes, Galli sanguinis altus bo-

Cui sceptrum, & vitam sors abstulit in-

Illius famam perdere non poinit.

3. Fù poscia questa Nobilissima. Chiesa abbellita di molte altre sculture, è di colonne di porsido dall'Abate Antonio Baboccio da Piperno, famoso Scultore, nel tempo dell'Arcivescovo Arrigo Minutolo Cardinale del titolo di S. Anastasia.

4. Non vi essendo nè memoria, nè velligio di consagrazione anticamente fatta,

dusi-

DE' FORESTIERI. 63
fatta, consagrolla solennemente l'Arcivescovo Ascanio Cardinal Filomarino a'26. d'Aprile del 1644. come nella seguente iscrizione nella facciata suor la porta maggiore:

Ascanius Philamarinus S.R.E. Cardinalis Archiepiscopius Neapolitanus Pontisicale Templum a Carolo I.& II. Andegavensibus Regibus constructum solemni ritu consecravit die XXIV. Aprilis Anno

M. DC. XLIV.

5. E' molto stimata la Porta maggiore della Chiesa, stegiata di molte statue, e colonne di porsido, e tutta la gran machina è sostenuta dall'architrave co'suoi

stipiti di tre foli pezzi-

6. Nella Tavola dell'Altar maggiore v'è dipinta la Santissima Vergine Assunta, e gli Apostoli attorno alla sepoltura, la quale a richiesta di Vincenzo
Carafa Cardinale Arcivescovo, su fatta
dal famoso Pittore Pietro Perugino, che
siorì nell'anno 1460. E ne' tempi del
Cardinal Gesualdo su ritoccata, ed' indorata; e nello stesso tempo, essendosi
la Tribuna dell'Altar maggiore aperta,
minacciando rovina, su ristaurata dal
sudetto Cardinale, ornandola di stucchi
in oro, e di vaghissime pitture Gio:Balducci Fiorentino, samoso Pittore.

7. Dalle bande della Tribuna si veggono due sepoleri di marmo di due Arcivescovi; ed-una Madonna, che sta

quel-

64 G u 1 D A quello della banda dell'Epistola è grandemente stimata.

8. Stimatissimo è il soffittato della Chiesa, (fatto fare dal Cardinal Dezio Carafa, con ispesa di 14 mila scudi) per essere le dipinture di S.Fede, pittore ne' suoi tempi rinomato. E perche le mura non gli corrispondevano per la loro: rozzezza, il Cardinal Arcivescovo Innico Cardinal Caracciolo, con non minor pietà, che spesa le hà ornate di finissimi Aucchi, e di quadri, opere del pennello del celebre Luca Giordano, in cui sono dipinti i SS-Apostoli, e gli altri Santi Padroni della Città di Napoli, e nell'anno 1683. hà fatto il pavimento di marmo col denaro del monte di Ciarletta. Caracciolo Colli quali ornamenti, à dir il vero, hà renduta cospicua questa Sagrosanta Basilica. Fece anco fare in vita il detto Cardinale un bel deposito, ove fù sepellito nel 1685.

9. Veggonsinelle porte d'un bellissimo Organo della parte dell'epistola alcune figure de Santi, dipinte da Giorgio Vasari Arctino; eccellentissimo dipintore, ed architetto, che siorì nel 1550. Sono i volti de Santi presi dal naturale, quello di S. Gennaro è di Papa Paolo III, e gli altri degli altri suoi cogiunti, havendo satto sar l'opere Ranuccio Farnese Arcivescovo di Napoli nipotedel della parte del detto Paolo III. Quello della parte

.

.

.

•

**,** 

•\_

•

Investiga de 200200, nova e concera de la granda de spagna.

Investiga de 200200, nova la france de la granda de la granda

DE' FORESTIER 10 65 del Vangelo fù pittato dal celebre Luca Giordano.

vi sono due colonnette serpeggianti assai belle.

11. Il Trono Ponteficale di marmo fu fatto nel 1342 sotto Clemente VI.

Papa.

12. Nella picciola porta, dieco al Coro verso l'Episcopio, è una fonte d'alabastro nobilissima, che qui serve

per l'acqua lustrale.

13. Degno d'esser veduto, e considerato è il Fonte Battesimale, il cui piede è di Porsido, il vaso di pietra di paragone, il ciborio di marmi commessi: su eretto dal Cardinal Decio Carasa circa al 1621. colla spesa di mille, e cinquecento scudi, rapportata dal Chioccarelli.

Sagrestia è il sepolero di quello sfortunato Andreasso Rè di Napoli, e secondogenito del Rè d'Ungheria infelicissimo marito di Giovanna prima Reina di Napoli, la quale il sè strangolare: non sapendo, che la stessa morte dovea ella ancor sosserire. Evvi il seguent Epitasso:

Andrea, Caroli Uberti Pannonia Regis F. Neapolitanorum Regi, Ioanna uxoris dolo, & laqueo necato, Urf Minutuli
pictate bic recondito: ne Regis Corpus
inse-

insepultum, sepultumo facinus posteris remaneret: Franciscus Berards F. Cappcius, sepulcrum, titulum, nomenque P. Mortuo-Anno 1345-14-Cal.Octobris.

L'infelice sorte di questo Principe sù compianta dal P. Cele lino Guicciar-dini nel suo Mercusio Campano co'seguenti versi.

Condra que parvo spectatis membra se-

Regibus baud parcens fors inimica tulito

Talia cur merui post mortem fata nefandam >

Abdito ut in loculo busta locanda so-

Extinctum forsan curarunt abdere cives. Ne cineri uxor adbuc insidiosa foret.

Aurea Pannovicis crucibus, qua lilia.

Heu, maduere nimis sanguine tindles.

Quid modo regnantum casus, mortesq; re-

Barbara quos ferrum trust ab orbe ma-

Quosque venenatis offis transmist ad or-

- Impia mens bominum sollicitata metur Nec mibi lanisica memoretis staminas Parca,

Cujus ad arbitrium pendula vita cadit;
Perfida namque uxor , laqueo mea colla\_s
retorquens

Hac

De Forestieri.

Hac offa, bac ferrum, Parca simulque.

Aurea jam discant Reges contemuere. feria,

In laqueum verti dum diadema potest.

fuit .

15 Poco discosto si vede il sepolcro di Papa Innocenzio IV. il quale fù il primo, che diede il Cappello rosso a' Cardinali . Sonovi due Epitassi , l'uno in versi, e l'altro in prosa del seguente tenore:

Hic superis dignus requiescit Papa benignus,

Latus de Flisco, sepultus tempore pri-

Vir sacer, & rectus, santto velamine, · tectus:

De jam collapso mundo, semeraria. · paffe .

Sancta ministrari, urbs posset rectificari

Confilium fecit veteraque jura refecit Hæress illisa tunc exstitit, atque recisa; MOENIA DIREXIT, rite fibi credita rexit.

Stravit inimicum Christiscolubrum Fridericum .

Janua, de Nato gaude sic glorisicato. Laudibus immensis Urbs su quoque Parthenopensis

Pulcbra decore fasis, dedit bic quamplurima grasis.

Hoc titulavet ità's Umbertus Metropolita.

Innocentius IV . Pont. Max.

De omni Christiana Republica optime merito, qui natali S. Joannis Baptista anno 1240. Pontifex renunciatus, die Apostolorum Principi sacra coronatus; cum purpureo primus pileo Cardinales exornasset, Neapolim à Corrado eversam S.P. restituendam curasset; innumerisque aliis, praclare, & prope divine gestis Pontificatum suum quammaxime illustrem reddidissanno 1254. Beata Lucia Virginis Luce, bac Luce cessit. Annibal de Capua, Archiepiscopus Neapolitanus in Sanstificaturi Viri memoriam aboletum vetustate.

Epigramma R.

Il Rinaldi colla testimonianza di Alessandro IV. successore d'Innocenzio sudetto dimostra evidentemente tal morte essere avvenuta a' 7. di Decem-

bre,non a'13.

La Tavola della Cappella della famiglia Teodora, ov'è l'Apostolo S.Tomaso, che mette la mano nel costato di Christo, su fatta dal famoso Pittore-Marco de Pino, detto da Siena, il qual siorì negli anni di Christo 1560.

16. Sorto l'Altar Maggiore evvi picciola Chiesa, edificata da Oliviero Cardinal Carasa Arcivescovo nel 1506. vi si scende per due scalinate, i lati delle quali sono di marmo bianco con iscoltura finissima di basso rilievo; è sostenuto da diverse colonne il sostera-

De' Forestieri. to tutto di marmo, lavorato in quadri con busti dentro, e le muraglie adornate di scoltura arabesca . Sotto l'Altar Maggiore di quelto martirio, ò sia \ onfessione, detto volgarmente Succorpo, è il Venerabile Corpo del glorioso Martire di Christo S. Gennaro, principal Padrone, e Protettore della Città; perciò sù l'Altare è una statua di bronzo del medesimo Santo. Degnissima è nondimeno molto stimata la statua, che stà dietro l'Altare, rappresentante l'accennato Oliviero Carafa ginocchioni. Il pavimento è nobile. E sù gli altri Altari vi sono statue de' Santi Padroni di Napoli, mà di stucco, le quali dovevano esfere parimente di marmo, com'è

questa Chiesa Cattedrale è l'antichissima Chiesa di S. Restituta, e vi si entraper la Cattedrale medesima. E' sostenuta da molte colonne, e vogliono, che siano state dell'antico Tempio di Nettuno. Questa Chiesa di S. Restituta è l'antichissima Cattedrale infin da' tempi di S. Pietro, e di S. Aspreno primo Vescovo di Napoli, ch'era come un'Oratorio, dove sù sormata nel muro à musaico l'Imagine della Beatissima Vergine Madre di Dio, della quale è constante tradizione, che ella sia la prima Imagine di Maria, riverita non solo in

tutta la Cappella.

Napoli, ma eziandio in tutta l'Italia.... Presso la picciola porta di questa Chiesa, per la quale si và all'Episcopio, è la Cappella, chiamata S. Giovanni in Fonte, dove forse anticamente si battezzava, quando la Cattedrale era solamente la Chiesa di S. Restituta, essendo uso antico, che le Cappelle del Battisteτίο fiano discosto dalla Chiefa. Quivi sono molte antiche Imagini di musaico · In questa Chiesa con molta venerazione s'adora un Crocifisso di rilievo fatto da un Palermitano, affatto privo di vista, ed inesperto in tal mestiere, mà di gran bonta di vita, e molto divoto della Passione del Signore; il quale per questa sua Imagine hà conceduto molte grazie a' Fedeli.

18. Ritornando per la porta maggiore di S. Restituta dentro la Cattedrale, vedesi nel muro una Iscrizione, in cui un Canonico è chiamato Cardinale; perciocchè frà l'antiche prerogative del Collegio de Canonici Napoletani sù questa d'esservi Canonici chiamati Cardinali; l'Iscrizione è la...

leguente:

Raymundus Barrilius Neap-Presbyten
Canonicus Cardinalis bujus Ecclesia, bac'
duo sacella annum agens 36. sua impensa
Christo D.N. Divaque Maria ejus Matris
G' lo: Baptista consecravit, ubi prastina,
dose, per singulas bebdomadas singula sacria
ficia sierens,
La

De' Forestier: 71
La Cappella della famiglia Barile
è la Coronazione della B. Vergine Affunta al Cielo opera d'Andrea abati-

no di Salerno Pittore illustre, che sio-

rì nel 1520.

Nella Cappella della famiglia Loffredi nella stessa Cattedrale in un'Epitassio si legge: Hic jacet, &c. & Domini Cicci de Lossindo de Neap. primi Diaconi Cardinalis majoris Ecclesia Neap.qui obiit anno Dom. 1468.

E nella stessa Chiesa di S. Restituta...

è il seguente Epitassio: D. Perrus Nico-laus de Marchesiis Neap. Sacerdos alma Ecclessa Canonicus Diaconus Cardinalis bic situs est, anima cujus migravis ad Cœ-

los anno 1472. die 14. Januaris.

Questo Reverendissimo Collegio è comunemente detto Seminario de' Vescovi, perche moltissime Chiese anche sotto il moderno SS. Pontence Innocenzio XII. ne sono state provedute, per lo passato molti ne surono Cardinali, e de' principali del Sagro Collegio, delli quali trè furono Sommi Pontefici, cioè Urbano VI. Prignano, Bonifacio IX. Tomacello, e Paolo IV. Carafa. Hanno tutti questi Canonici l'uso del Rocchetto, e della Cappa, conceduto loro da Paolo III. e confermato dal Beato Pio V. Hanno eziandio l'uso della Mitra, e del Bacolo, conceduto a'medesimi da Innocenzio IV. e dal sudetto B.Pio V. 19. A rim19. A rimperto della Chiesa di S.Restituta vedesi la sontuosa Cappella detta
il Tesoro, e cale veramente è, stimata una
delle più belle dell'Italia. Vi gittò la
prima pietra benedetta Fabio Maranta
Vescovo di Calvi a' 7. di Giugno del
1608.

Al frontespizio della Cappella sono due statue di S. Pietro, e di S. Paolo, opera di Giulian Finelli scultore eccellentissimo, e due bellissime colonne di marmo negro macchiato. La porta è bellissima lavorata d'ottone, e si dice sia costata trenta sei mila scudi.

da con sette Altari, lavorata ad ordine corintio tutta di finissimi marmi e adornata con quaranta colonne di Broccatello bellissime. Vi si scorgono 21. statue di bronzo di valuta di circa quattromila scudi l'una, e sono de' 21. primi Padroni della Città, riposte ne' nicchi sopra de' luoghi, ove sono poste le loro Santissime Reliquie entro statue, ò busti d'argento quali sono oggi in numero di 31. Le Statue di bronzo veramente nobilissime sono la maggior parte opera del mentovato Giulian Finelli.

maggiore, come l'altre sono di marmo; le picciole porte sono di rame, mà di lavoro tenuto in grandissimo pregio, che sono costate da cinque mila scudi.

22. II



Antonie Bultion Service

CH

22. II



. . .

;

ş ;

fopra ogni cosa è preziosissima la cupola, non solamente per l'altezza, e vaghezza, ma molto più per essere statadipinta dal famoso Cavalier Giovanni Lansranco Parmegiano. Li quattro angoli della detta cupola con tutti gli archi della medesima, sono opera del samoso pennello di Domenico, detto il Domenichini, da Gianpiero Bolognese.

23. Tutti i quadri de'sei Altari, d'otto palmi l'uno d'altezza, sono di rame,
e la dipintura è del sudetto Domenichini. I due ad olio dipinti, sono opera,
l'uno di Giuseppe Rivera Spagnuolo, e
l'altro del Cavalier Massimo Stanzioni
nostro Regnicolo, amendue Pittori di
gran sama.

Santissime Reliquie, si conservano dietro l'Altar maggiore due Ampolle di vetro, piene del Sangue di S. Gennaro, raccolto nel tempo del suo Martirio da una Signora Napoletana. Qual Sangue mettendosi à rincontro del Venerabil Capo del S. Martire, diviene liquidissimo, ebolle: Sopra il qual continuo miracolo, così contra i Gentili, ed i rubelli alla nostra Santa Fede esclamò cantando l'eruditissimo Francesco de Pietri Giurisconsulto Napoletano.

Non dum credis Arabs, Scythicis quin.

: Barbarus vris

74 Gurb

Confugit ad veræ Relligionis iter?

Aspice, palpa bæc. Stat longum post

Martyris ævum

Incorruptus adbuc, & fine tabe cruor. Immò bilaris gliscit, consurgit, dissilit, ardet.

Ocyor:extrema est impatiensq; tuba.
Persidus an cernis Capiti us cruor obvius, ante

Frigidus, & durus ferveat, & li-queat?

Caute vel asperior, vel sis adamantinus Affer,

Sanguine quin, duro sponte liquente, liquies?

gnacche piccola, è pur bellissima. Sopra la porta, prima che vi si entri, si vedu un busto di S. Gennaro di Pietra Paragone; rincontro alla porta della Sagrestia è un piccolo Tesoro di finissimi marmi. E nell'Altare si vede una bellissima statua della Vergine sotto il titolo della sua Santissima Concettione colla testa, e mani d'argento, e'l resto di tela argentata, ma di bellissima fattura.;

La Cappella del Tesoro su fatta per voto della Città di volervi spenderedieci mila scudi, poi ne hà speso più di 500 mila. Nella Sagrestia vi sono da centomila scudi d'argenteria.

drale, hoggi S. Restituta, era ne' primi te m-

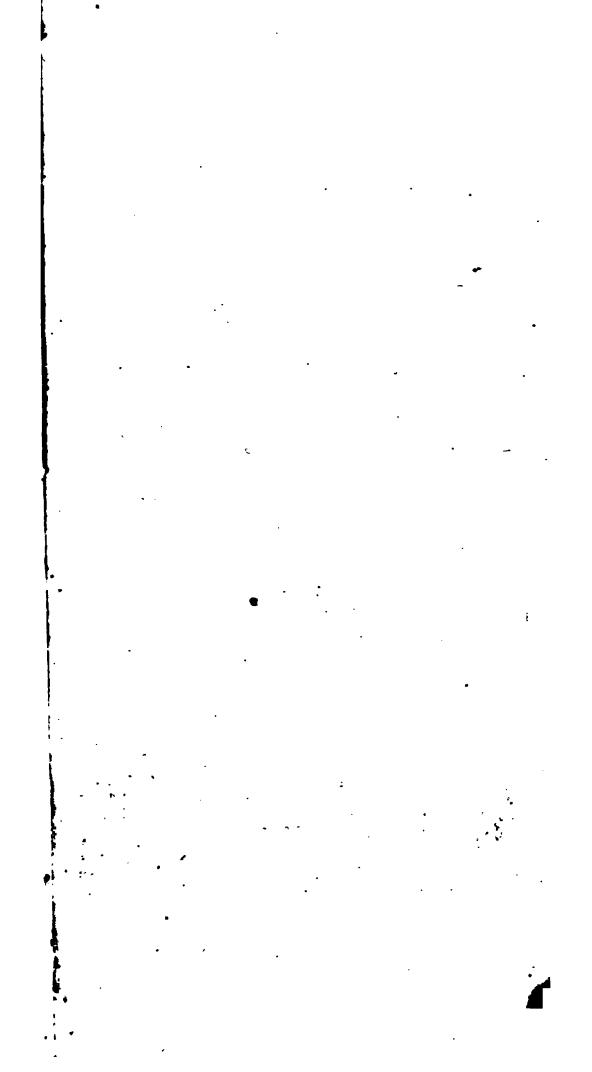

Nido.

27. Nel muro dietro al Coro della.

Metropolitana, e propriamente in quello rincontro alla porta, che và fuori al
palazzo Arcivescovale, vedesi fabbricata una verga di ferro, che è la giusta
misura del passo Napoletano di palmi
sette, ed un terzo, colla quale si misurano i territorii della Città, e del distretto.

28. Fuori della porta picciola di questa Cattedrale, per cui si và alla strada di Capovana, vedesi hoggi un nobilissimo Obelisco, ò sia Guglia, come qui dicono, lavorata in più pezzi, ma con singolare artificio, sù la cui sommità è una Statua di bronzo di S. Gennaro, in atto di benedir la Città, intorno a'cui

D 2 pie-

piedi sono degli Angioletti, altri de' quali tengono la Mitra, altri il Bacolo Pastorale, con ischerzo elegantissimo, in

mezo vi sono scolpite queste parole:

Divo Januario Patrie > Regnique Prefantissimo

Tutelari Grata Neapolis Civi Opt. Mer.

E' opera del ce'ebre Cavaliere Cosmo Fansaga, fatto à spese della Città, che l'eresse in honore di S. Gennaro per li ricevuti benesicii, e per quello precisamente d'haver liberato la Città medesima dall'incendio Vesuviano.

#### Delle quattro principali Basiliche, è sian Parrocchie maggiori della Città.

Dopo la Chiesa Cattedrale, occupano il primo luogo le quattro principali Bassliche, ò sian Parrocchie maggiori della Città, ciascuna delle quali è Collegiata, ed hà il suo Abate coll'uso de'Pontesicali, e sono:

- 1. S. Giorgio Maggiore.
- 2. S.Maria in Cosmedin.
- 3. S.Giovanni Maggiore.
- 4. S. Maria Maggiore.
- 2. La Chiesa di S. Giorgio Maggiore eta anticamente appellata Basilica Severa risna, perche quivi S. Severo Vescovo di Napoli haveva il suo Oratorio ed ivi

DE' FORESTIERI. fù traslatato il suo Santo Corpo, che hoggi stà sotto l'Altar maggiore: ed ivi conservasi la sua Cattedra Pontesicale di viva pietra . E' Chiesa Abaziale, ed anticamente vi servivano sette Eddomadari Prebendati, ed altri Sacerdoti, frà li quali vi erano le dignità di Arciprimicerio, e di Primicerio Hoggi è servita da'Padri Pii Operari dell'istituto del P.D. Carlo Carafa: sono ancor' essi Preti secolari, che vivono in consune colla lor Regola. Questa Chiesa. fù edificata dal Gran Costantino Imperadore, e dal medesimo dotata · I Padri sudetti l'hanno rinovata da'fondamenti, secondo il disegno del Cavalier Cosmo Fansaga, ma non è compiuta. Vi fù messa la prima pietra benedetta da Francesco Cardinal Buoncompagno Arcive-scovo a' 19 di Marzo del 1640 sotto il titolo di S. Giorgio, e S. Severo. A S. Giorgio fù intitolata dallo stesso Costantino.

3. S. Maria in Cosmedin, hoggi detta S. Maria di Porta Nova dal vicino
Seggio di tal nome. Anche questa è
Chiesa Abaziale fondata dal medesimo
Imperador Costantino, e dotata di molti poderi. Era anticamente ufficiata da'
Greci, dopo sù unita alla Badia di
S. Pietro ad Ara. Hoggi è servita da'
PP. Barnabiti, che sono i Cherici Regolari di S. Paolo, li quali riedificarono

D 3 det-

detta Chiesa da' fondamenti nel 1631. come dalla Iscrizione, che ivi si leggedel tenor seguente:

Primum Templum à Constantino Magne Imp·Neapoli ædificatum, & S.M. in Cofmedin dicatum, Clerici Regulares S. Pauli, latius, & magnificentius à fundamentis erigentes, primum lapidem ab Emin. Dom. Francisco S.R.E. Card. Boncomp. Archiep. Neap. poni curavere die 28. Septembris M.DC.XXXI.

Vi sono sin'hoggidì trè degli antichi Eddomadarii, ed un Primicerio.

mente un Tempio de'Gentili, eretto, e dedicato da Adriano Imperadore a'falsi Dei; dipoi Costantino Imperadore il Grande, e Costanzia sua figliuola, per voto fatto, lo riedificarono da'fondamenti, e l'intitolarono à S. Giovanni Battista, ed à S. Lucia, e procurarono, che consagrato sosse della qual consagrazione si sa sessa della qual consagrazione si sa sessa ogn'anno a'22. di Gennajo.

Questa parimente è Chiesa Abaziale, hà il suo Primicerio, e tredici Eddomadari, quali l'anno 1690, hanno havuto il titolo di Canonici, con l'uso del rocchetto: 12. Confrati beneficiati, e 20, frà

Sacerdoti beneficiati, e Cherici.

Fù un tempo servita da'Canonici Regolari Lateranen si; e, perche all'horaquivi giungeva il Mare, l'Abate haveva De' Forestieri. 79 alcune ragioni sopra la pesca, ed in riconoscimento di ciò, offeriva ogn'anno all'Arcivescovo quaranta pesci, appellati Lucerti.

Hoggi questa Badia è Comenda Cardinalizia, ed essendone Abate il Cardinal Ginnetti, perche la Chiesa minacciava rovina, la ristaurò, come appare dall' Iscrizione scolpita sù la porta Maggiore.

Templum boc ab Adriano Imp. extru-Bum, à magno Confiantino, & Confiantia filia Chriffiam cuitu, Sylvestro Pontifice. I inaugurante, Divis Joanni Baptiste, & Lucie Martyri dicatum, antiquitate semirutum, Martius S.R.E. Cardinalis Ginettus SS. D. N. Papa in Urbe Vicarius ejusdem Templi commendatarius, posteritati instauravit. Ann. sal. M. DC. XXXV.

Quivi è il seposcro della Partenope figliuola d'Eumelo, il cui epitasio, chè forse era nel Tempio d'Adriano, sù nel nuovo Costantiniano racchiuso, per notizia de'Posteri. L'Engenio vuole, che questo marmo sia segno della consegrazione fatta da S. Silvestro Papa: può essere, che la stessa Pietra del sepescro di Partenope sosse à ciò adoperata, per toglier via qualche superstizione.

In una Cappella, à destra dell'Altar maggiore di questa Chiesa, scorgesi un ritratto di Giesù Christo affisso in Croce, tenuto in grandissima venerazione, per le continue grazie, che il Si-

D 4 gnor

gnor suol concedere a' veneratori di quello; ed è stato solito portarsi in prozessione per la Città con grandissimo concorso di popolo in casi urgentissimi.

La Tavola, ch'è nella Cappella della famiglia de' Cambi, ov'è la Reina de' Cieli col Bambino nel seno, è opera di Lionardo di Pistoja illustre Pittore, che

Mori nel 1550.

Nella Cappella della famiglia Amodio è la tavola, in cui è Christo deposto dalla Croce in grembo alla Madre, opera di Giovambernardo Lamasillustre Pittore Napoletano, che siori pazimente nel 1550.

Fra' Marmi avanti la Sagrestia, l'Altar maggiore, è il sepolero di Gia-

no Anisio, con questo Epitasio:

S.
Onufus aevo
Janus bic Anifus;
Quarens melius iter;
Reliquit farcinam.
Qua pragravato
Nulla concessa est quies;

Tùm si qua fulsit;

Cum Cameonis bec stetit

Que mox facessivere

plus negotii

H. M. H. N. S.

Hoc de suo sumpsit

Sacrum est;

Ne tangito.

La scoltura della Cappella della samiglia Ravaschiera sù fatta dal celebre Giovanni Merliano, detto da Nola, i cui marmi ancora si veggono, evvi la seguente Iscrizione:

Germanus Ravascherius I.igur ex Comitibus Lavania testamento instituit saciendum > Antonia Scotia uxor unantmis implendum optimi viri votum curavit. Pii, memoresque silii cumularunt, austo opere, mandatum patris benemerentis. Ann. sal. 1534. Germanus Ravascherius Patritius Genuensis ex Comitibus Lavania sibi, posterisque suis sieri F.

Si stà rifacendo questa Chiesa di bel nuovo, e nell'anno 1686. sù terminata

la Cupola.

### Santa Maria Maggiore.

O Uesta Chiesa sù edificata da S. Pomponio Vescovo di Napoli l'anno di Christo 533. come dalla Iscrizione sù la porta maggiore del tenor seguente:

Basilicam banc Pomponius Episcopus Nap. samulus Jesu Christi Domini secis.

Fù la detta (hiesa eretta per comandamento della Beatissma Vergine Madre di Dio, che apparve al detto S. Vescovo, orante per la liberazione della Città dal demonio, che in forma di porco, giorno, e notte facevasi veder

D 5 nel

nel luogo, ove hoggi è la Chiesa, e che prima era un largo tra le mura, e la Città; onde cessò l'apparizione dell'horrendo mottro, ed insieme lo spavento de Cittadini.

In memoria di tale avvenimento, edi tanta grazia ricevuta, i Napoletani fecero fare un porcellino di bronzo, e'l collocarono sù'l campanile, ch'è quello, c'hoggi si vede sù una cupoletta di detta Chiesa.

Ridotta la Chiesa a perfezione su nel 533 consagrata da Papa Giovanni II consanguineo del detto Santo Vescovo. Chiamolla Santa Maria Maggiore, non perche ella sosse la prima eretta in Napoli alla Santissma Vergine; mà perche su dalla medesima ed eletto il luogo, e comandata la fabbrica.

E' questa Chiesa ancor'ella Abaziale, ed hà il suo Abate, il Parroco, e dieci Eddomadari; quali vi assistono solamente il giorno dell'Assunzione della... Madonna & nel sepellire i morti, quantunque vi siano i Cherici Regolari Minori, alli quali su questa Chiesa conceduta da Sisto V. e da Gregorio XIV.

Questi Religiosissimi Padri han di nuovo da' sondamenti edificata la detta Chiesa in sorma più grande, e più nobile, ed è riuscita una delle belle Chiese di Napoli, giusta il disegno del celebre Cavalier Cosmo Fansago. La

pri-

De' Forestiers. 83 prima pietra vi sù messa nel 1653. Evvi sù la porta maggiore dalla parte di dentro l'Iscrizione, che ciò accenna, nel seguente tenore:

Templum boc Cleric-Reg. Min. a Divo Pomponio Antistite Neap. Dei Matre imperante constructum, eidemque dicatum sub Tit. S. Marie Majoris, ab anno Domini DXXXIII. Vetustate dilabens, Andreas de Ponte, Patris erga Socsetatem Jesu munificentiam emulatus, nova, & ampliori forma a fundamentis reædisicavit.

Li Tremuoti l'hanno molto daneggiata, che perciò si è abbassata la sua cu-

pola.

## Della Chiesa di S. Giovanni Vangelista del Pontano.

I. Don deve curioso alcuno lásciar di vedere, e considerare questra picciola Chiesa, che potrei chiamare un libretto co' fogli di marmo scritto di dentro, e di fuori in versi, ed in prosadal celebratissimo Poeta, ed Oratore Giovan Pontano nel 1492, sicome leggesi sù la porta della medesima in questro tenore:

D. Maria Dei Matri, ac D. Joanni Evangelista Jovianus Pontanus dedicavit. Ann. Dom. MCCCCLXXXXII.

2. La Patria di quelto grand'huomo fu Cerreto Castello nell'Umbria, e ve-

0 6 nuro

nuto in Napoli fanciullo, quivi apparè le lettere; e per le sue singolari virtù sù Segretario del Rè Ferrante il Primo.

3. Quivi sono alcune Tavole di marmo, ove si leggono le seguenti composizioni del medesimo Poeta e sono:

Has, Lucs, 1161 & inferias, & muneras

Annua vota piis, bei mibi, cum lacrymis. Hec, Luci, tibi & ad tumulos, positumque.

Feretrum

Dona pater, multis dilue cum lacry-

Hac dona, inferiasque beu, heu, hunc nates

Incanamque comam accipe, & has lacrymas.

Mis lacrywis, bis se inferiis, boc munero condo,

Nate vale aternum , d & valeant tu-

Rain & bient tamuli, & tellas biet, & tibi

Reddats una duos urna tegas cineres. Pont. Pater L. Franc. Fil. infelic.

Zuenli, tibi lux nomen dedit, & dedis

Mater Stella tibi > stellaque laxque

Bripuit nox atra, nigra eripuere tenebra-Vixisti vix quot littera prima notat.

Hos ne dies? breve sam ne sibi lux fulst ;

DE' FORESTER. 85
Maternum in nimbis sic tenuere jubar?
Insclix satum, puer beu malè selix, beu,
quod

Nec puer es, nec lux, nec nisinance quid es?

Ploreat ad pueri sumulum, ver balet & urna,

Lucili, & cineri spiret inustus odor.
Dies L. non implesti, Filiole, brevenaturæ specimen, æternus parentummæror, ac desiderium.

Tumulus Luciæ Filiæ.

Liquisti Patrem in tenebris 3 mea Lucia 3

E luce in tenebras, filia rapta mibi es.

Sed reque tu in tenebras rapta es, quin ipfa tenebras

Liquisti, & medio lucida Sole micas.

Cœlo te natam aspicio, num nata paren-

Aspicis? an fingit bec sibi vana Pa-

Exclamon mortis misera te nata sepul-

Hoc tegit, baud ciners sensus inesse po-

Si qua tamen dete superat parso nata fa-

Felicem, quod te prima juventa rapit. At nos in tenebris vitam, luctuque trabe-, mus,

Hoc precium Patri, filia, quod genui.

Musas filias luxerunt te in obitus at lapide in boc luget te Pater iuus s quem liquisti in squalore, cruciatus gemitus beu,
beu silia, quod nec morienti Pater offuis
qui mortis cordolium tibi demerem, nec sorores ingemiscenti, collacrymarentur misella, nec frater singultiens, qui sitienti ministraret aquulam, non Mater ipsa, qua
collo implicita, ore animulam exciperet,
infelicissima, boc tamen selix, quòd baud
multos post annos revisit, tecumque nunc
cubat; ast ego selicior, qui brevi cum utraque edormiscam eodem in conditurio. Vale
filia. Matrique frigescenti cineres interim
calesac, ut post etiam resocilles meos.

Joannes Jovianus Pontanus L. Martiæ filiæ dulciss. P. quæ vixit. Ann. XIII.

men. VII. D. XII.

Has aras Pater spse Deo, templumque pa-

In quo, nate, meos contegeres cineres.

Heu fats vis lava, & lux variabilis avi,

Nam pater spfe tuos, nate, struo tumulos.

Inferias puero senior, natoque sepulcrum
Pono parens, ben, quod sidera dura parant?

Sed quodeunque parant, breve sit, nanque optima vita

Pars exacta mibi est, catera funus erita.

Hoc tibi pro tabulis statuo, pater ipse dolorum

Hares, in tumulos pro patrimonio babe. VixDe' Forestier 1.

Vix. Ann.xxix. menf. v.D. 11 I. Francifco filio Pontanus Pater Ann. Christi MCCCCIIC. D.XXIII I. August.

Illa tors bene sida Comes , custosque pu-

Cuique & acus placuit, cui placuere, coli.

Quaque focum, castosque lares servavit, &

Et tura, & lacrymas, & pia sertas
dedit.

In prolem studiosa parens, & amabilis unis

Que studuit caro casta placere viro.

Hic posita est Ariadna, rosa, violaque ni-

Que posica est Syries pires odore locus.

Urna crocum Domina fundas s distilles

Ad tumulum, & cineri sparta cilissa.

Quinquennio possquam uxor abiisi, dedicata priùs dedicula monumentum boc tibi statui, tecum quotidianus, ut loquerers nec si mibi non respondes, nec respondebit desiderium tui, per quod ipsa mecum semper es: aut obmutes cit memoria, per quam spsa tecum nunc loquer. Ave igitur meas psa tecum nunc loquer. Ave igitur meas Hadriana, ubi enim ossa mea tuis miscuero, uterq; simulbenè valebimus. Vivens tecum vixi Ann. XXIX. DXXIX. Victurus post mortuus aternitatem aternam. Joannes Joyianus Pontanus Hadriana Saxona

uxo-

exori opt. ac benemerentiss. P. que vixit Ann.XLV i.mensi V i.obiit Cal. Mar. Ann. MCCCC. LXXXX.

Pontano si fece fare ancor vivo, leggesi la Iscrizione seguente, nella quale pare, che prevedesse i tentamenti, che si sono fatti, per toglier via di quel luogo detta Chiesina; Il che, se sortisse, non sarebbe senza grave scorno de' Napoletani; perdendosi una sì illustre memoria d'untanto huomo; non per altro, che per aggrandire il largo innanzi la Chiesa:

Vivus domum banc mibi paravis in qua quiescerem mortuus. Noli obsecto injuriam mortuo facere, vivens quam secerim memini. Sum etenim Joannes Jovianus Pontanus, quem amaverunt bona Musa, suspexerunt viri probi, bonestaverunt Reges Domini. Scis jam qui sum, aut qui potinds successives fuerim: Ego verd te, bospes, noscere in tenebris nequeo; sed te ipsum ut noscas, rogo. Vale.

5. Nella sepoltura di Pietro Com-

Quid agam requiris? tabesco. Scires qui sim cupis? Fui. Vita, qua fuerint condimenta, rogas? labor, dolor, agricudo, luctus, servire superbis dominis, juguin, ferre superfisionis, quos caros babeassepelire, Patria videre excidium; nam uxorias molestias nunquam sensi.

Petre Compatri viro officiosissimo Ponta-

nus posuit, constantem ch amicitiam, ann.LIII. obtit M DI-XV-Cal. Decemb.

Sopra la Porta della strada publica, il Poeta sè fabbricare alcuni quadri di marmo colle seguenti sentenze:

In magnis optbus, ut admodum difficiles, sic maxime pulchrum est s se ipsunis continere.

In utraque fortuna fortuna ippus memor esto.

Serò pænitet, quamquam citò pænitet, qui in re dubta nimis citò decernit.

Integritate Fides alitur, Fide verd

Nec semeritas semper felix, nec prudentia ubique tuta-

Hominem esse baud meminit, qui nun; quam injuriarum obliviscitur.

Frustrà leges preterennt, quem non chi solveris conscientia.

In omni vite genere primum eft. te

### Della Chiesa di Santa Maria della Sapienza.

1. O Uesto, che hoggi è nobilissimo Monistero delle Suore dell'Ordine di S. Domenico, era stato dal principio destinato per uno studio di poveri Studenti, desiderosi di acquistar le buone lettere, opera santissima, incominciata dal Cardinale Oliviero Arcivescovo

go Gurba

di Napoli nel 1507. il quale pervenuto dalla morte non puotè compire quanto haveva determinato; onde compiuta da altri la fabbrica, fù fatto Monistero.

La Chiesa è stata di nuovo eretta assai più magnisica, e spaziosa dell'antica, adornata d'artisiciosissimi stucchi, e bellissime dipinture, satte da Belisario Cotensi, con un'atrio sostenuto da più colonne; ed altri lavori di marmo, dove si scorgono due statue, una di Paolo IV. e l'altra di Suor Maria Carasa sorella del detto Pontesice, sondatrice del Monistero.

Nell'Altar Maggiore si vede la Tavola, in cui è dipinta la Disputa di
Christo N. S. nel Tempio sra' Dottori,
eccellente dipintura di Giam Bernardo
Lama illustre Pittor Napoletano, il
qual su raro non solo nella dipintura;
mà anche nello stucco, e nel ritrarre
dal naturale rarissimo, siorì nel 1550 in
circa.

#### Santa Maria della Redenzione.

E Ssendosi per cagione di guerre, ed altri accidenti da lungo tempo dismessa la Congregazione della Redenzione de'cattivi, l'anno 1548. s'unirono molti divoti, ed eressero una nuova Cóstraternità per tale opera in una Cappella di S. Domenico, la quale essendo cresciu-

De' Forestiers. sciuta in molte migliaja d'huomini, e semine ferono per limosina gran raccolta di denaro, co' quali pensarono di perpetuare questa buon'opera, con ponerla sotto il governo di sette persone di buona fama, delle quali, acciocche fusse durevole, fù stabilito, che fussero, uno buon Prelato, uno Usiciale Regio, un Titolato, un Gentil'uomo di Seggio, due del Popolo, ed uno foreitiere da eliggersi due volte l'anno, e formatine li Capitoli, furono approvati dal Sommo Pontefice Giulio III. e autorizati dal Regio Collaterale, ed essendo la Cōgregazione abbondante vi fabricarono la presente Chiesa attaccata al Convento di S. Pietro a Majella, alla quale fra poco furon fatte tante limosine, che in breve si sè una entrata di docati otto mila annui, i quali puntualmente si spendono ne' Turchi in riscatto de' povori schiavi Napoletani, e Regnicoli. Questa Chiesa è assai bella, ed è molto considerabile la gran tavola, chenel maggior Altare si vede, rappresentanlo la Redenzione de cattivi, opera degna del celebre Cavalier Giacomo Farelli, il quale hà fatto altre opere degne di lui in molte parti-

Della Chiesa di S.Pietro d Majella.

On è solamente di S. Pietro il titolo di questa Chiesa, mà ezi andio

dio di S. Caterina; e ciò perche dal principio i Padri Celestini hebbero per habitazione la Chiesa di S. Caterina detta à Formello ( ove hoggi rissedono i Padri Domenicani della Provincia di Lombardia ) infinattanto, che trasserendovi il Rè Alsonso II. d'Aragona le Monache di Sata Maria Maddalena, quindi trasserì i Padri Celestini vicino la Porta Donn'Orso, , che quivi era, dove hoggi è questa Chiesa de' SS. Caterina, e Pietro à Majella.

Hà questa Chiesa un bellissimo sossitato pittato dal celeberrimo Cavalier F. Mat. Preti Calabrese, l'Altar Maggiore di marmo degnamente lavorato, con un bel Presbiterio. Vi sono delle Tavole

assai nobilmente dipinte.

Sopra la porta picciola è Christo Fanciullo nel seno della Madre, che sposa Santa Caterina nella presenza di S. Pietro Celestino, e d'altri Santi, opera di Gio: Filippo Criscuolo discepolo d'Andrea da Salerno, illustre Pittor di Gaeta, il quale siorì nel 1670.

Delle Statue la più nobile è quelladi S-Sebastiano di candido marmo molto stimato, opera dello scarpello di Giovanni Merliani da Nola, samosissimo

nell'età sua, che sù circa il 1550.

Nella Cappella della famiglia Spinella, in un sepolcro, ov'è questo epitato: Francisco Spinello, adolescentis & c. DE' FORESTIERIO 93 vedesi in marmo il vero rittatto d'Otta-

viano Augusto.

Nell'Altar dell'ultima Cappella è la tavola, in cui è la Beatissima Vergincol Figliuolo in braccio, e di sotto S. Andrea Apostolo, e S. Marco Vangelista, stimatissima opera dell'accennato Gio: Filippo Criscuolo.

# Della Gbiesa di S. Croce di Lucca.

L' per le Monache dell'osservanza del Carmine, che vi habitano. Ne' tempi à noi più vicini, le Monache trasserirono la loro antica Chiesa nella publicassirada, ove hoggi si vede. Il disegno è di Francesco Antonio Picchetti, famoso Architetto de'nostri tempi in questascittà. Nell'anno 1643. a'14 di Settembre vi su gittata la prima pietra dal Cardinale Arcivescovo Filomarino, unel 1649 stù compiuta.

Evvi un'Organo molto nobile, e la...
Chiesa tutta assai vaga, e decentemente

tenuta.

Il Sig. Principe di Celamare vi hà fatto spese considerabili, accennate nella descrizione della Cappella del Carmine. Di presente si stà detta Chie-sa di bellissimi stucchi ornando.

## Di Santa Maria dell' Anime del Purgatorio.

O Uesta Chiesa è delle moderne, principiata con limosine de'pietosi fedeli circa l'anno 1620. Uno de'maggiori Benefattori di quest' opera pia è stato Pietr'Antonio Mastrilli Presidente della Regia Camera, come quivi in una

Iscrizione si legge.

La Chiesa è assai bella, ha un nobile Altare con due chori di marmo esquisiti. Vi si vede un sepoloro del Signor Giulio Mastrillo di bella scoltura; Inquesta Chiesa vi è gran concorso di divoti à dette anime, celebrandosi ogni giorno più di 60. Messe per quelle. La tavola dell'Altare Maggiore è del Cavalier Massimo, e sopra di essa vi è altra del Cavalier Giacomo Farelli.

## Di S. Angelo à Segno.

O Uello, che è memorabile in questo luogo, è un Chiodo di Bronzo in mezo d'una tavola bianca di marmo, lungo la Chiesa, in memoria della gran vittoria da'Napoletani contra i
Saracini havuta del 574. quando entrati i Saracini per la porta all'hora detta
Ventosa, scorsero con molta strage de'
Napoletani infino à questa contrada, ove
in-

DE'FORESTIERI. 95
incontrati da Giacopo della Marra cognominato Trono, che con poderoso
esercito ne veniva à prò de'Napoletani,
furono tosto rotti, e sconsitti non senza
special providenza di Dio, mosso à pietà per le servorose preghiere di S-Agnel,
lo, il quale accorrendo à sì perigliosa
battaglia collo stendardo della Santissima Croce, quivi, ov'è il segno, il piantò,
distruggendo egli coll'orazione, e Giacopo col serro il barbaro stuolo de'Saracini; e perche nel maggior consistro su
veduto il Principe degli Angioli à savor
de'Napoletani; per tanta grazia ricevuta gli eressero questa Chiesa, come dalla
seguente Iscrizione;

Clavum æreum strato mærmori insixums dum Jacobus de Marra cognimento Tronus è suis in Hyrpinis, Samnioque oppidis collecta militum manus Neapoli ab Africanis captæ succurrit, Sanctoque Agnello tunc Abbate, Divino nutu, ac Michaele, Dei Archangelo mirè inter Antesignanos præsugientibus victoriam victoribus extorquet, susts, asque ex Urbe ejectis primo impesu Barbaris Annifatusis 574. Cœlesti Patrono dicato Templo, & Liberatoris gentilitio Clypeo Civitatis insignibus decorato, ad rei gestæ memoria, ubi suga ab bostibus cepta est, more majorum ex S.C.PP.
P.CC.

Denuo Philippo IV. Regnante antiqua

96 Gu 1 B'

Non si dee tralasciare un miracolo occorso in questa Chiesa, e riferito dall'Engenio, nel Giovedì Santo a' 20. d'Aprile del 1508. e sù, che essendosi acceso il suoco nel sepoloro, che suol farsi in tal dì, per trascuraggine di chi ne haveva la cura, si bruciò il turto, insino al velo, che copriva il Calice; e questo se bene divenne nero, non si liquesece, ed il SS. Sagramento restò illeso, ed intatto, come se giammai vi sosse stato suoco.

Di S. Maria Porta Celi, prima detta S. Pietro.

Uesta Chiesa è attaccata al Seggio di Montagna, dove si vede il famoso tumulo del celebre Ferdinando Pandone, huomo noto per le sue generose azioni militari, delle quali ne parlano molti insigni Historici; ivi si legge la seguente Iscrizione:

Ferdinando Pandono Uxentinoru Comite - Non minus Aulico

Quàm militari usu Regibus caro Acris ingenii viro,

Et probæ agendis rebus sollertia Joan.Vincentius filius

Magni meriti munus exiguum ·
Vix. Ann. LXXII.

Semper viridi , & felici seneau.

Di

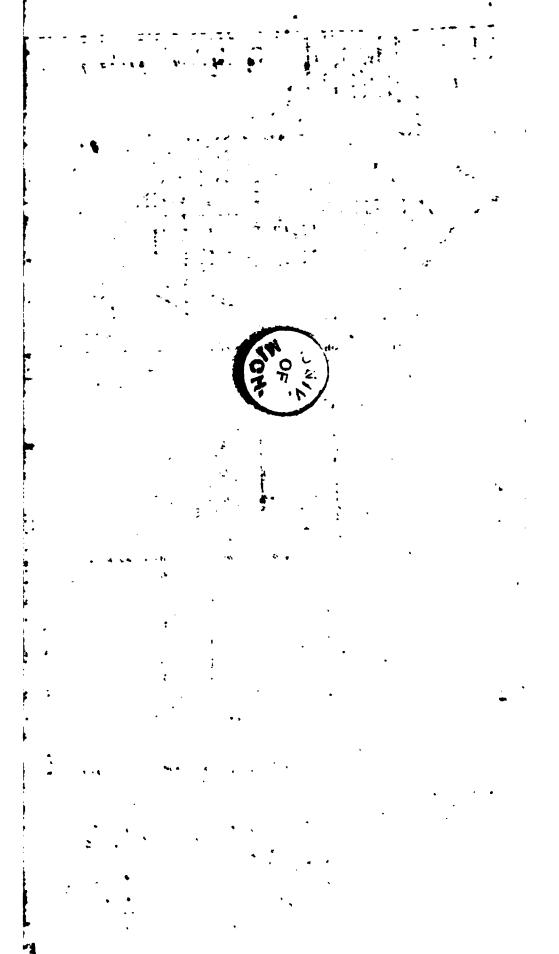



## Di S. Paolo Maggiore.

Rima della venuta in carne del Figliuol di Dio, era questo un Tempio da' Napoletani dedicato ad Apollo, e poi riedificato à Castore, Polluce da Tiberio Giulio Tarso Liberto d'Augusto, e Procurator delle Navi, che l'Imperadore teneva in questi lidi · 'i vede hoggi l'avvanzo del Portico di detto Tempio colle otto prime colonne di marmo, e sopra di quelle una gran cornice d'architettura corintia: maravigliose per la grandezza, 🕓 per l'amificio con bellissimi capitelli, • cetti, dalli quali pendono fiori, e foglie di acanto ripiegate, e nel fregio dell'architrave marmorea, sostenuta da dette colonne, è intagliata la seguente Greca Iscrizione:

ΤΙΒΕΡΙΟΣ. ΙΟΥΛΙΟΣ. ΤΑΡΣΟΣ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙΣ. ΚΑΙ. ΤΗ. ΠΟ-ΛΕΙ. ΤΟΝ. ΝΑΟΝ ΚΑΙ. ΤΑ. ΕΝ. ΤΩ. ΝΑΩ. ΠΕΛΑΓΩΝ. ΣΕΒΑ. ΣΤΟΥ. ΑΠΕΛΕΥΘΈΡΟΣ. ΚΑΙ. ΕΠΙΤΡΌΠΟΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΑΣ. ΕΚ. ΤΩΝ. ΙΔΙΩΝ. ΚΑΘΙΕΡΌΣΕΝ.

Guib pito ignudo da giovane, appoggiato ad un Tripode, e nell'una, e nell'altra par-te degli angoli vi stanno i simulacri della Terra, e del Fiume Sebeto, che giacciono in terra, e stanno dal mezzo in sù eretti ignudi: quello del Sebeto tiene alla sinistra il calamo, e nella destra un vaso, che versa acqua: quel della Terra tien la sinistra appoggiata ad una Torre soprapposta à un monticello, colla destra tiene un cornucopia, per significare la fertilità di questa regione. Vi sono delle altre figure, che non si possono ben discernere, per essere spezzate, e senza testa: però si giudica, che l'una fra'l simulacro della Terra, d'Apollo sosse di Giove: e quell'altra, che ita presso la figura del Sebeto, sosse Mercurio, havendo a' piedi il Caduceo, che espressamente si vede. Si veggono poi mancare altre figure in mezzo con tutto il marmo, in luogo del quale fù fabbricato un muro di calcina, di-pintevi sopra le immagini di Castore, e di Polluce colle celate in testa, e le lancie nelle mani, forse in cambio di quei di marmo scolpiti, che, per qualche ac-

cidente, dovettero cadere.

3. Renduta poi la Città di Napoli Christiana, sù questo profano Tempio de' due numi, ò lumi, stimati savore-voli a' naviganti, dedicato a due veri lumi della Santa Chiesa, cioè a' Prencipi

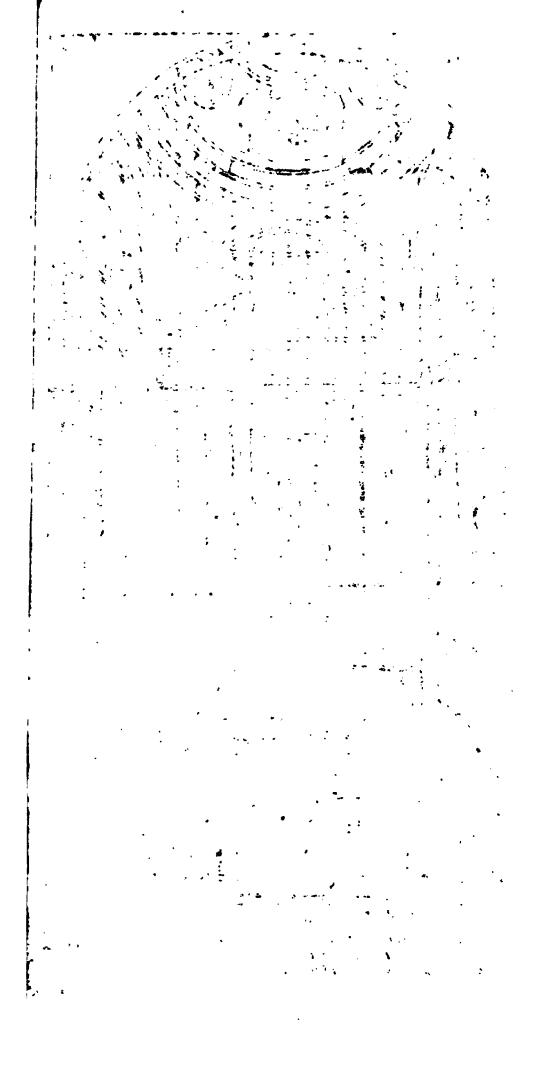

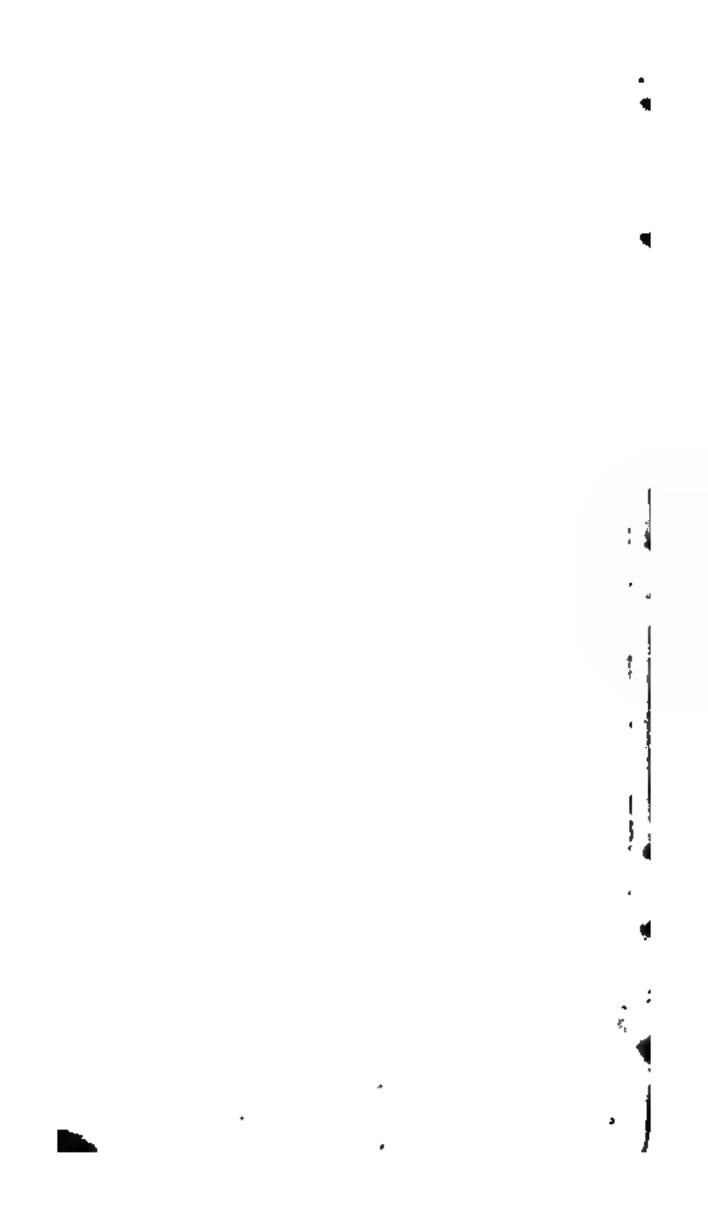

De' Forestier. 101 cipi degli Apostoli Pietro, e Paolo, che per lo mar di questo mondo dirizzano i fedeli al porto del Cielo. Siccome leggiamo sù la porta avanti le scale di questa Chiesa, nel tenor seguente.

Ex diruits marmoribus, Castori, & Polluct falsis Dits dicatis, nunc Petro, & Paulo veris Divis, ad faciliorem ascenfum opus faciundum curaruns Clerici Re-

gulares. M.D.LXXVIII.

4. E'stata per sempre questa Chiesa antichissma Parrocchia; ma venuti
nel 1532 di Vinegia in Napolii Religiosssimi Padri Teatini, dopo di essere
stati in altri luoghi della Città, per
mezzo di D. Pietro di Toledo Vicerè
del Regno, surono a questa Chiesa di
S. Paolo trasseriti da Vincenzo Cardinal Carasa all'hora Arcivescovo di Napoli, e ne presero la possessione a'19 di
Maggio del 1538.

5. E perche dipoi la Chiesa cominciava a minacciar rovina, sù da' Padri in più ampia sorma rinnovata nel 1591. e sù a' 19. di Ottobre 1603. consagrata da Giovanr-Battista del Tuso Vescovo

dell'Acerra.

era l'antico portico già descritto, en vi si contavano otto colonne, suori delle quali all'affacciata nobilmente rifatta, nell'uno, e nell'altro lato, vedevansi le statue degl' Idoli Castore, e Poliuce,

E 3 tutte

TO2 GHIDA

Lutte tronche, e dimezzate: a man sinistra si leggono i seguenti versi:

Audit vel surdus Pollux > cum Castore,

Nec mora., pracipiti marmore uterque

Ed a man destra quest'altri:

Tindaridas vox missa ferit, palma integra Petri est,

Dividit at tecum Paule trophea libens.

Il tremuoto succeduto alli 5. Giugno 2688-ruinò tutto il descritto portico, restandovi solo 4-colonne in piedi.

7. E'la Chiesa distinta in trè Navi. Il sossitato tutto dorato, e dipinto, il corpo di esso dal Cavalier Massimo Stazione: la tribuna, e le braccia da Bellisario Correnzio illustre pittor Napoletano: le due Virtù, che stanno negli angoli dell'Arco, di Andrea Vaccaro. I sogliami dell'Acquarelli.

Le pitture intorno frà le finestre, alcuni vogliono, che siano del Vaccaro; mà la verità è, che sono d'un suo discepolo.

8. L'Altar maggiore è composto di marmi sinissimi delicatamente lavorati . Il Tabernacolo di metallo dorato, tutto sparso di pietre preziose, e gioje di grandissimo valore colle colonnette di Diaspro, e con altre gioje singolarissime, sù fabbricato nel 1608. e dipoi ampliato, ed arricchito di mol-

DE' FORESTIERIO

te altre gioje, e pietre preziose.

9. Il Coro è tutto dorato, dipinto di varie, e bellissime pitture, ed in particolare della vita, e miracoli di S. Pietro, e di S. Paolo del celebratissimo pennello del mentovato Bellisario.

10. A man destra dell' Altat Maggiore vedesi la samosa Cappella del Principe di S. Agata, bellissima invero così per la maestà dell' architettura, e maestria del lavoro, come per l'isquisitezza de' marmi, ed altre pietre preziose, delle quali è composta, opera del

famoso scalpello del Falconi.

Quivi si vede sù l'Altare una divota Statua di marmo di bello artificio, rappresentante la Reina de'Cieli col suo Figliuolo Giesù nelle braccia; ne' lati della qual Cappella si veggono due maestose statue, che ginocchioni mostrano di adorare la gran Madre di Dio, una delle quali rappresenta Antonino Ferrao, e l'altro Cesare suo figliuolo, Principe di S. Agata, come dalle iscrizioni, che ivi si leggono.

pella, ove s'adora l'Immagine di Santa Maria della Purità, effigiata in tavola di antica, ed esquisita dipintura, ed di tanta vaghezza, e maestà, che in uno stesso tempo ricrea la vista, ed accende il cuore di santa carità. Fù quivi trasserita soleunemente a'7. di Settembre.

E 4 del

del 1641. della cui Traslazione scrive dissusamente l'eruditissimo Carlo de Lellis nella sua Napoli Sagra. E' la detta Cappella adorna di ricchissimi, ed artisiciosi marmi, e fregiata di bellissime dipinture satte dal samoso pennello del Cavalier Massimo Stanzioni.

Veggonsi quivi due ttatue bellissime, una rappresentante la Prudenza, ch' è la migliore, e l'altra la Temperanza.

Maria della Purità, vedesi quella di S. Gaetano; tutta addruata di rabelle, e voti d'argento, testimonianze delle innumerabili grazie, che il Signor Idio hà conceduto, e concede per l'intercessione di questo suo Santo Confessore.

molte Reliquie di pregio, vi sono il corpo intero del B. Andrea d'Avellino Cherico Regolare, nella sua Cappella nel corno dell'Epistola dell' Altar maggiore, ed il Corpo di S. Gaetano in una Cappella sotterranea, ov'è una bella Statua del detto Santo, che corrisponde alla cancellata di ferro della Cappella superiore.

14. L'Oratorio del Santissimo Crocissisto è di molta divozione, e di gran concorso; ed i Padri vi hanno introdotto un Monte per le Anime del Purgatorio, per le quali ogn'anno sedicono 1300. Messe, e sopravanzano le Doti per

. د : v ง ข้องเพาะได้ว่า

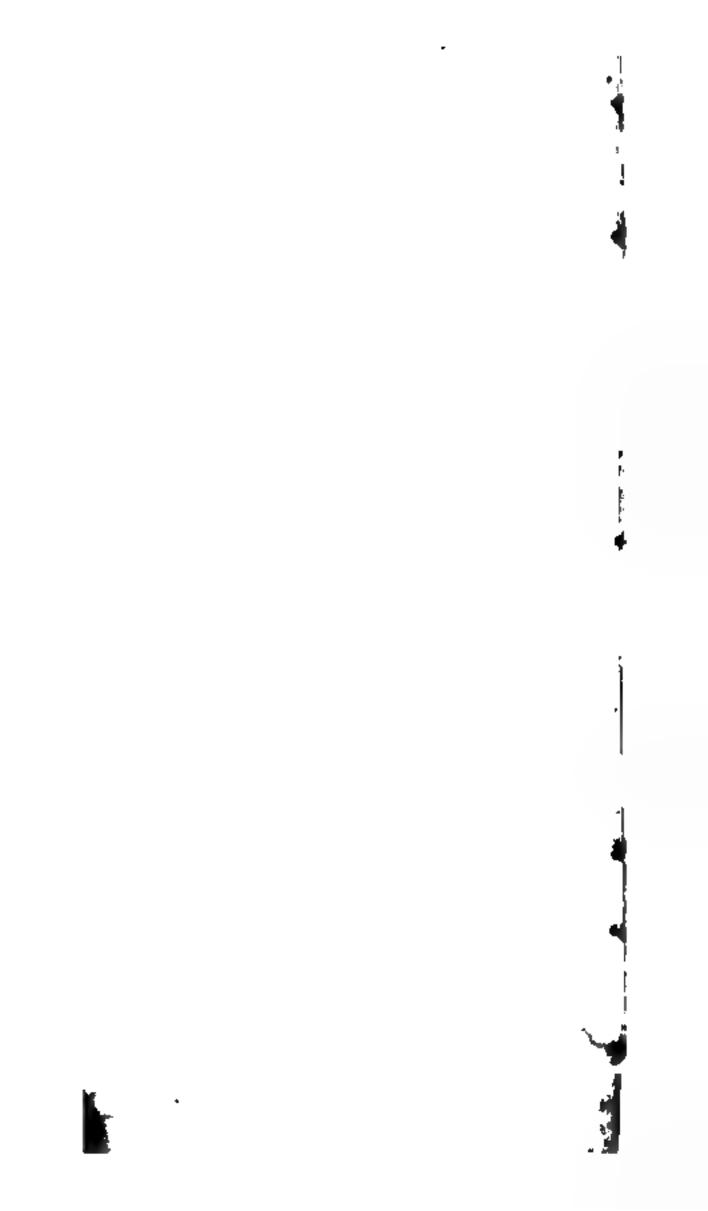

De' Forestiert. 105 per dodici Zitelle da maritarsi, di 500 scudi l'una.

ca di molti Parati di tela d'oro, velluto, broccati, ed altri drappi, tempestati di perle, e gemme di molto valore, con ricchissimi vasi d'argento. Vi sono sei candelieri bellissimi, con un-Crocissso di bronzo dorato di assai nobile lavoro, donati a' Padri da Paolo IV. e di nuovo con belle dipinture di Francesco Solimeno abbellita.

16. Bellissmo parimente è il Chiostro del Convento, ornato di colonne
d'ordine Toscano, dove in memoriade' loro fondatori, cioè del SS. PapaPaolo IV. Carafa, e S. Gaetano Tieneo, hanno eretto i Padri due busti di
marmo, ornati di vari mischi, colleiscrizioni, che ivi si leggono.

Della Chiesa di S. Lorenzo de' Padri Min nori Conventuali di S. Francesco.

Ve hoggi è questa Chiesa, era anticamente un nobile, ed ampio Palagio, in cui si congregavano i nobili, e popolani della Città à trattar publici negozi.

Questa unione però non piacque a Carlo Primo Rè di Napoli, il quale, per la stretta congiunzione, che la nobiltà haveva col popolo, non potendo

E 5 age-

agevolmente ottenere ciocchè bramava, con quel politico allioma Divide, & impera: pensò spiantare questo Pala-gio, ed insieme dividere la nobiltà dal popolo; e per ciò fare, acciocchè il popolo non ne tumultuasse, diede ad intendere, haver'egli fatto voto a S.Lorenzo, per la vittoria contra Manfredi, طi dedicargli un Tempio nel mezzo, ب più belluogo della Città, e così l'antico Palagio fù da Napoletani graziosa mente al Rè conceduto, ed in cambio del Palagio fù loro assegnato un luoghetto presso la stessa Chiesa, ch'è quello, che stà sotto il Campanile. Indi Carlo havendo del tutto disfatto il Palagio, quivi fabbricò la nuova Chiesa, che poi fù ridotta a persezzione da Carlo II. suo figliuolo.

non solo su opportunamente riparata, mà ridotta in miglior forma; onde alla molta grandezza, che ella hà, evvisi

aggiunta molta vaghezza.

Frà le altre cose più notabili, celebri, che sono in Napoli, si annovera l' Arco Maggiore di questa Chiesa, stimato maraviglioso non solo per l'altezza, e grandezza considerabile; mà eziandio, perche è composto di pietra dolce, cosa che non si vede altrove in tanta macchina.

4. L'Altar maggiore è composto di mar-

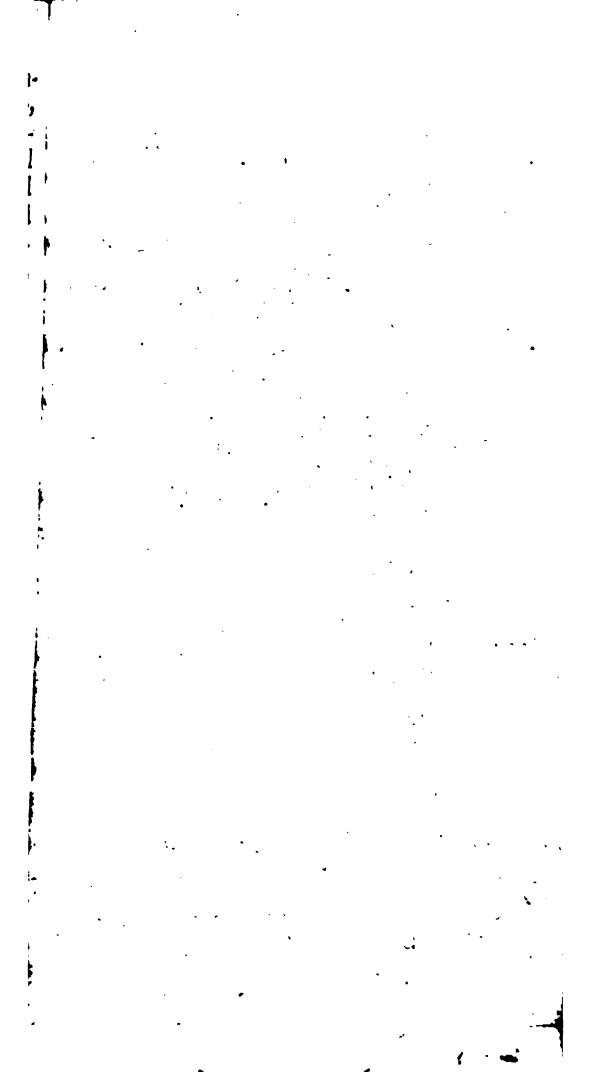

De Forestierte marmi finissimi, e quivi si veggono tre Statue in altrettanti nicchi, quella di mezzo è di S. Lorenzo, quella a man-diritta di S. Francesco, l'altra a man sinistra di S. Antonio; queste anticamente stavano dentro al Coro, e sono Opera del non mai bastantemente lodato scalpello di Giovanni da Nola. Sopra quette Statue di marmo, vedesi la Beatissima Vergine sostenuta da nube, con molti Angeli intorno, e con Nostro Signore in braccio, con sopra due Angioli alati, con nelle mani una corona per coronarla. Non si sà chi ne sia... l'Autore. Sotto le trè Statue si veggono trè bassi rilievi, fatti con gran delicatezza, mà da scalpello a noi ignoto. Questo Altare è jus patronato de' Principi de Cursi Cicinelli-

5. Nella parte del corno dell'Evangelio dell' Altar Maggiore vedesi lasontuosissima Cappella di S. Antonio
da Padova, disegnata dal Cavalier Cosmo Fansago, composta di marmi bianchi, e mischi artificiosamente lavorati,
e mirabilmente commessi, ove sono due
colonne di assai bella maniera lavorate.

6. Riporta il primato non solamente di tutte le Cappelle di questa Chiesa, ma sorse di tutta la Città quella del Santissimo Rosario del Reggente Gian-Camillo Cacace, in cui si vede realmente la gara, che hà sempre havuto

E 6 lo

108 G u x D A
lo scalpello col pennello, perciocenè
sono cosi delicati gl'intagli, che pajono
dipinture, più totto, che scolture.

La Cappella è ricca di Lapislazzali,

topazzi, di aspri, e simili.

Nell'uno, e nell'altro lato di detta Cappella si veggono due Statue d'un' huomo, e d'una donna ginocchioni, naturalissimi, e quasi parlanti, opera eccellentissima del famoso Andrea Bolgi da Carrara, fatto venire da Roma per questo effetto.

La Tavola dell'Altare di questa Cappella, è stata dipinta dal (avalier Massimo, e rappresenta la gran Madre di
Dio, sotto il Mistero del antissimo Rosario. La volta è lavorata di stucchi
dorati, e dipinta a fresco in vaga maniera, e si stima, che sia opera del pennello d'un valente discepolo dell'accen-

nato Cavalier Mailimo.

7. All'incontro di questa Cappella, se ne vede un'altra bellissima della Concezzione dell'Immaculata Vergine, tutta composta di marmo bianco, e mischio, con diverse statue similmente di marmo, e nella volta si vede uno stucco mirabile. L'Icona dell'Altare è di maravigliosa beltà, edevvi un Tabernacolo di preziose pietre lavorato: l'Altare è di lavoro assai vago, con una balaustrata altrettanto artificiosa, quanto ricca.

8. Nella Cappella, detta la Reina, (così chiamata, per essere stata erettadalla Reina Margherita Moglie di Carlo III. Rè di Napoli, in memoria di Carlo di Durazzo suo padre) si vede il sepolero del Duca Carlo, il quale sit ammazzato per ordine di Ludovico Rè d'Ungheria nella Città d'Aversa, enello stesso luogo, dove sù strangolato Andrea suo Frarello, primo marito della Reina Giovanna Prima, per essere stato consapevole della morre di detto Andrea: nel suo sepolero si legge:

Hic jacet corpus Serenissimi Principis 5
O Domini Caroli Ducis Duracy, qui obijt
anno 1347. Die 25. mensis January prime Indictionis. Iacet hic tumulatus Dux
Duracij virtutibus ornatus.

Appresso si vede il sepoloro di Maria Primogenita di Carlo III. detto da Durazzo, e di Margherita; la qual Maria dieci anni prima, che suo Padre divenisse Rè di Napoli era morta; ma fù honorata di questo sepoloro, ove si legge:

Hic jacet corpus illustris Puella Domina Maria de Duracio, silia Regis Caroli III. qua obiis anno Domini 1371. 4. indict.

Nella stessa Cappella si ve il sepolcro di Roberto d'Artois, con cui sù sepellita Giovanna Duchessa di Durazzo sua moglie, perciocchè in uno stesso giorno morirono. Credesi, che per gelosia del Regno sossero stati avvele-nati per ordine della Reina Margherita, e qui si legge:

Hic jacent corpera Illustr. Dominorum D. Roberti de Artois, & D. Ioanna Ducifsa Duracii conjugum, qui objerunt anno

Demini 1387. die 20. mësi July x- inditto 9. Sopra la porta del Coro dalla-parte della Sagrestia, è un sepolero sostenuto da quattro colonne, lavorato di musaico, ed è di Caterina d'Austria, prima moglie di Carlo Illustre Duca di Calavria, come dal seguente epitasio.

Hic jacet Catherina filia Regis Albertis E neptis Regis Roduiphi Romanoru Reg. ac Soror Federici in Regem Romanorum. electi s Ducum Austria s Consors spectabilis Caroli Primogeniti Serenissimi Principis, & Domini nostri Domini Roberti, Deigrasia Jerusalem, & Sicilia Regis Il-lustris, Ducis Calabria, ac ejusdem Domini nostri Regis Vicarii Generalis, in-sign. vita, & moribus exemplaris, qua obiit Neap. anno Domini nostri Jesu Christi 1323. die 15. mensis Lanuaris 6. indict. Regnorum pradseti Domini nofiri Regis anno 14. cujus anima, Gc.

Rocco à destra dell'Altar maggiore è una Tavola, ov'è dipinto S. Francesco, e S. Girolamo in atto di studiare, tanto al naturale, che pajono vivi. Il tutto

DE' FORESTIER 1. III fù opera di Colantonio Illustre Pittor Napoletano. Questi come asserisce l'Engenio, fà il primo, che ritrovd in Napoli il colorire ad olio, e soggiunge il sudetto Engenio, contra quel, che dicono i Pittori soresieri, li quali tengono il contrario, e tusta la fama, e gloria attribuiscono a' Lombardi, e Siciliani, alcandogli alle stelle, occultando, e diminuendo la fama de' Napoletani, e Regnicoli, alli quali veramente si deve l'honore di questa invenzione, e la palma di quest'arte. Fiori questo valent'huomo negli anni di Christo 1436, e frà gli altri suoi discepoli riuscì eccellente Vincenzo, detto il Corso, Napoletano.

Ludovico figliuolo di Roberto Rè di

Napoli, co'l seguente epitasio:

Hic requiescit spectabilis Iuvenis Dominus Ludovicus filius Serenissimi Principis Domini Roberti, Dei gratia, Jerusalem, & Sicilia Regis Illustris, & clara memoria quondam Domina Joanna Consortis ejus inclyti Principis Domini Petri Regis Aragonum silia, qui obiit anno Domini 1310. die 12. Men. Augusti. Ind. 8.

Porta, a destra di chi entra dalla porta maggiore, è il sepolero del nostro celebratissimo Filosofo Giovam-Battista della Porta, le cui opere sono samossissime nella Repubblica letteraria, e la cui

Io: Baptista Porta, & Cinthia ejus filia Alphonsus Constantius ex nobili familia.

Puteolorum, Cinthia conjux, una cum.

Philesio, Eugenio, & Leandro filiis, & baredibus, sepulcrum avitum restituendum curaverunt, aiq; ossa omnium de Porta condiderunt. Anno 1610.

13. Nella Cappella della famiglia Rocco è la Tavola della lapidazione di San Stefano, opera di Giovan-Bernardo Lama.

14. Nella Cappella della Si Immagine, detta Ecce Himo, dalla parte sinistra, stà sepolto il gran Servo di Dio
Fr. Bartolomeo Aricola di nazione Tedesco, Sacerdote, e Frate Minore Conventuale, il quale vivendo operò tanti
prodigi, che ne sono ripieni molti processi, mutò la terra co'l Cielo a' 13. di
Maggio del 1621.

è di antichissima dipintura, e si hà per tradizione, che serita da un giovane con un pugnale, uscissero dalla serita trè goccie di sangue, sotto le quali la medesima Immagine pose la sua destra, ancorche dal colore ligata, come hoggi si vede; quindi è, che molto è frequentata dal divoto Popolo Napoletano.

16. Nel-

16. Nella Cappella della famiglia Ferrajola, è una Tavola, in cui stà dipinta la B. Vergine col Putto in seno, ed a' piedi S. Antonio da Padova, ed a' piedi S. Antonio da Padova, ed S. Margherita. Opera di Silvestro Buono illustre Puttor Napoletano, discepolo di Gian-Bernardo Lama. Fiorì nel 1590.

17. In quella della Famiglia Rosa, sono due tavole, dentrovi il Salvator del mondo, e la Reina de' Cieli col sigliuolo in grembo, e di sotto S. Giovam-Battista, e S. Domenico: Opere di Giovam-Bernardo Lama sudetto.

18. Nell' Altare di San Ludovico Vescovo di Tolosa, vedesi un'antica, e bellissima tavola, in cui si scorge il vero ritratto di detto S. Ludovico, che porge la corona al Rè Roberto suo fratello, il quale stà parimente dipinto al vivo. Opera di Maestro Simone Cremonese Eccellentissimo Pittore, che siorì nel 1335 questi su quegli, che secero il ritratto di Madonna Laura al Petrarca.

19. Il Pergamo di questa Chiesa è assai bello, e magnisico, con una Cappelletta sotto, dedicata a S. Caterina. Vergine, e Martire.

Villana, riposa il corpo del B. Donato Frate di S. Francesco, con questa Iscrizione.

Anno Domini 1308. in Deminica lata-

re Ierusalem, translatum est buc corpus Fratris Donati viri Sandi, pro quo multa ostendit Deus miracula in vita sua, sicut experti testantur.

Nel volere uscire per la porta picciola in terra si vede un marmo, che cuopre il cadavere del nostro Giuseppe Battista, Teologo, Filososo, e Poeta de'nostri

tempi.

pinto de'miracoli del Serafico San Francesco. Il Campanile sù fatto nel 1487come dalla Iscrizione, che quivi si leg-

ge •

lissimo Resettorio, nella cui volta il Conte d'Olivares Vicerè di Napoli, sè dipignere le dodici Provincie del Regno, con altre belle dipinture da Luigi Roderico eccellente Pittor Siciliano, quivi ogni due anni tutt'i Titolati, Signori, e Baroni del Regno, ò loro Procuratori si congregavano, e sacevano parlamento, e si leggeva la lettera particolare del Rè, e si conchiudeva il donativo, che da'Baroni del Regno s'haveva à dare al Rè, che importava un milion d'oro, ed alle volte vi si aggiungeva altri cinquecento mila scudi.

23. Appresso questa Chiesa, come da principio habbiamo accennato, rissede il Tribunale della Città, co'l suo Archivio; e quivi amministra giustizia.

Del-

repui nulla ficut

ciopre ittiostri

ran-187leg-

elil ,fè

Re-Rigit, Si-L

rono ar-

.0~! 12-

m.:

ie-

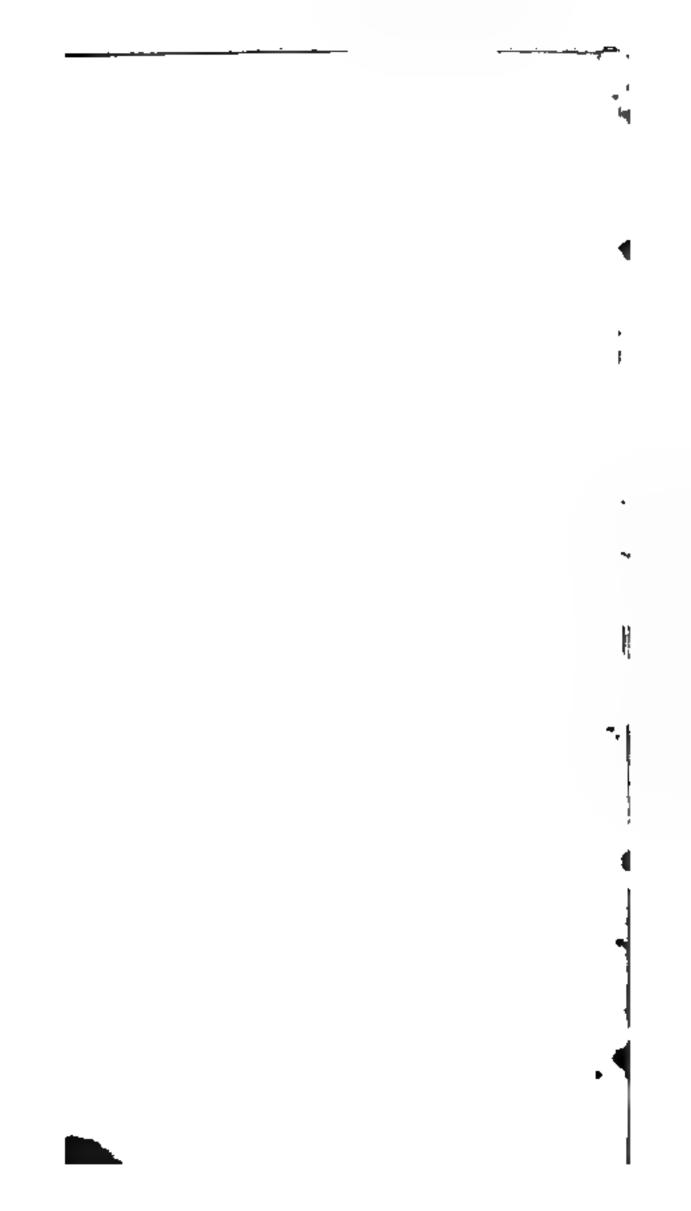

## Dell'Oratorio de'PP. di S. Filippo Neris detto Girolamini.

Uesta Chiesa sù fondata sotto il titolo di S. Maria, di tutti i Santi nell'anno del cig. 1586. essendo Sommo Pontesice Clemente VIII. dal P. Francesco Maria Taruggi Prete della Congregazione dell'Oratorio, che su uno de'primi discepoli di S. Filippo Neri, dal quale su mandato insieme col Padre Antonio Talpa, & altri in Napoli per sondare Casa della detta Congregazione dell'Oratorio, istituita prima dal detto Santo in Roma; e su poi il detto Padre Taruggi dal medesimo Clemente VIII. per le di cui preclare virtù, con espresso precetto assunto all' Arcivesco-vato prima d'Avignone, e poi al Cardinalato, e sinalmente passato dall'Arcivescovato d'Avignone a quello di Sievescovato d'Appire de Capova Arcivescova Arcivescov no sudetto da Annibale di Capova Arcivescovo di Napoli.

2. La Chiesa, che è disegno dell'insigne Architetto Dionisso di Bartolomeo (come anche tutta la casa molto
magnissca, e bella) è distinta in trè navi, le quali hanno sei colonne per banda di granito alte palmi 24-& undici di

gito,

giro, tutte d'un rezzo l'una, venute dall' Isola del Giglio, col savore di Ferdinando de Medici Gran Duca di Toscana, hanno basi, e capitelli di marmo sino di Carrara d'ordine Corintio; la spesa di ciascheduna delle quali ascese a docati mille in circa.

3. Oltre alle trè navi vi sono per ciascheduna parte sette Cappelle ssondate à proporzione, la maggior parte delle quali, son già fatte di finissimi marmi mischi, ed adornate con quadri d'insigni Pittori. Ha il corpo della Chiesa la sua Croce con la Tribuna per L'Altar maggiore, e Coro da celebrare i divini ussici.

4. L'altar maggiore, essendo posto in Isola, è bellissimo, composto di pietre pretiose, con pavimento, gradini, e cancelli di finissimi marmi, vi si saranno spesi fin'hora da 8. mila scudi, restando vi anche mosto da fare, è quando è ornato della sua bellissima argenteria, apparisce uno de' più belli, e maestosi, che possan vedersi.

5. Nel corno dell'Evangelo, si vede la famosa Cappella della Natività di Nostro Signore, fatta à spese della Signora D. Caterina della nobilissima famiglia Russa, de' Principi di Scilla, & è la prima, che di tal grandezza, ed architettura si sia fatta in Napoli: ella è di finissimi marmi bianchi con intagli,

De' Forestieri. ed alcuni commessi di marmo giallo. Hà sei grandi statue di marmo, quattro rappresentanti i SS. Apostoli Giacomo Minore, Bartolomeo, Simone, e Mattia, e due le SS. Caterine, Verg. e Martire, e la Senese, collocate nelle sue nicchie, tutte opere di buoni Scultori. Hà dieci colonne di finissimo marmo scannellate con basi, e capitelli d'ordine Corintio, come è tutta la Cappella... Hà due bellissimi quadri, il maggiore, che rappresenta la Natività del Signore del famoso Pomarancio, l'altro, che stà nel secondo ordine rappresentante li pastori annunziati dall' Angelo del Santa Fede; si vedono anche in detta Cappella incise due iscrizioni, una dal lato dritto in memoria della fondatrice, e dice:

Jesu Christi Nativitati Catherina.
Russa sundavit, ornavit, dotavit, Ostavio parenti, & familia sepulcrum.
elegit.

L'altra al sinistro in memoria della ... Consecratione di detta Cappella, ... presaggiva d'esser l'altare privilegiato, e dice:

Paulus Papa Quintus Privilegio. Indefenctivrum suffragium decoravit. Offavoius Aquaviva S.R. E. Cardinalis Archiepiscopus Neapolisanus sacravit anno Domini 1606.

6. Frà questa Cappella, e l'altare mag-

maggiore, vi è la Cappella di S. Filippo in forma d'una piccola Chiesa, tutta incastrata di sinissimi marmi mischi,
anche il pavimento fatto con molto artisicio, & hà dieci Colonne di marmo
giallo con capitelli, e basi pur d'ordine
Corintio; ella sù fatta a spese del Cardinal Taruggi sudetto, che volle co questo
ossequio mostrare la sua divozione verso
il suo Santo Maestro, e vi si vede la se-

guente iscrizione, in memoria della fon-

dazione, e cosecrazione della medesima.

S. Philippo Nerio, Congregationis Oratorii Conditori nomine, Francisci Mariae
Tarussi, ex eadem Congregatione S. R. E.
Cardinalis. Julis Tertii Sum. Pontisicis,
Consobrina sitii Viri Apostolici, Verbi Dei
pradicatione, & rebus gestis, magni, ab
ipso Sancto Philippo ad banc Congregationis Oratorii Domum fundandam Roma.
Neapolim missi, bujusque rei ab eo praclarè, sancteq, peracta, & tantiviri memoria sempiterna. Tarusus Tarusus fratris silius, ex eadem Congregatione secit.
Gaspar Cardinalis: Matthaus consecravit
anno Dom. M. DC. XLVII.

Sono in detta Cappella due bellissimi reliquiarj: uno racchiude le reliquie di S.Filippo Neri, e sono una Costa, le interiora, la Nuca del Collo, & altre diverse, collocate, altre in una ricchissima statua d'argento, ed altre in altri Reliquiarj d'argento, e d'oro, ador-

DE' FORESTIERI. nate di gioje non meno prezzabili per la ricchezza, che per gli disegni; opere del famoso Algarde, e donati alla... derra Chiesa la maggior parte dalla Eccellentissima Sig. D. Anna Colonna Presetta di Roma, e nipote di Papa.
Urbano VIII. Nell'altro Reliquiario si
vedono molte insigni reliquie, altre dentro statue d'argento, ed altre in ricchi reliquiari similmente d'argento, e fono del Santo legno della Croce; una delle Spine del Signore; del Sangue di San Gio: Battista; di S. Ignatio Martire Vescovo d'Antiochia; di San Basilio Magno; di S. Gennaro Vescovo, e Martire Padrone della Città, e Regno di Napoli; di S. Tomaso d'Aquino, e d'altri Santi insigni. 7. Nel Corno dell'Epistola si vede

7. Nel Corno dell'Epistola si vede anche un'altra gran Cappella in honore de' Santi Martiri Felice', Cosmo, & Aleganzio: i di cui corpi in ricchissime cassette ivi si conservano, donati similmente dalla sudetta Eccellentissima Sig. D. Anna Colonna, a' quali fan corona in trè gran reliquiari disposte 28. statue d'altri SS. Martiri dentro ciascheduna delle quali si conservano insigni loro reliquie.

8. Le trè volte della Croce della. Chiesa, sono stuccate con compartimenti, intagli, e rasoni di stucco alla similizudine delle volte di S. Pietro di

Roma, e questi con tutto il resto delle trè navi deila Chiesa, cupola, e volte della Cappella, che pur sono di bellissimi stucchi si vedono tutti dorati, e con pitture frà mezzo, del Cavalier Bernasco, che è una meraviglia. La sossitta della nave grande tutta d'intaglio, e statue messe in oro, ed è la più bella di quante ne siano in qualavoglia Chiesa della Città.

palmi 250.; e la larghezza, comprese tutte le trè navi, palmi 90. delli quali 44. ne occupa la nave di mezzo, la quale Chiesa è situata trà due piazze, una è quella dell'Arcivescovado, e l'altranella strada Capovana, la quale piazza su fatta da detti Padri à proprie spese per commodità, e maggior ornamento della Chiesa; siccome quella del Vescovado sù in una parte ampliata da' medesimi.

Frà gl'altri quadri insigni, che s'ammirano nelle Cappelle di detta Chiesasono il S. Francesco di Guidoreni; laSant'Agnese del Poniarancio; l'adoratione de' Maggi di Bellisario; il Santo
Geronimo del Gessi; il S. Alesso di Pietro da Cortona; li SS. Antonio da Padova, e Pietro d'Alcantara del Morandi, e li SS. Nicolò da Bari, e Gennaro,
di Luca Giordano; e sopra tutti la pittura satta dal medesimo Pittore nell
fron-

frontespizio interiore della porta maginare, rappresentante l'historia del discacciamento, che sece Christo de' negozianti dal Tempio, una delle più belle opere uscite dall'insigne pennello di quel gran Pittore. Si và tuttavia del continuo adornando la detta Chiesa di marmi, pitture, & altri abbellimenti.

Hà in oltre questa Chiesa un singolar pregio di esser stata consegnata, non solo tutt'il corpo, ma ancora li sedici altari da quattro Eminentissimi Cardinali; e sono li due già detti Acquaviva, e Mattei, che consacrarono gli altari delle Cappelle del Presepio, e di S. Filippo. Il Cardinal Caracciolo Arcivescovo di Napoli, che consacrò tutta la Chiesa coll'altar maggiore, del qual'atto si vede in marmo scolpita la seguente memoria sopra la porta picciola, che và verso il Duomo.

Deipara Virgini, Gelitibus universis, Sacram banc Aedem, ab Annibale de Capua Neapolitano Antistite. XV. Augusti M.D.XCII. primi jadu lapidis nuncupatam Congregatio Oratorii. A S. Philippo Nerio sub Francisco Maria Tarusto, ejus tunc alumno, mox S. R. E. Cardinali M.D. LXXXVI. Huc missa di fundamentis excitava. Innicus Caracciolus ex Ducibus Airola S. R. E. Cardinalis Archiepiscopus Neapolitanus Aeternisatem templa auguratus, a. sui nominis aternitate.

F

solemni vitu consecravit XVIII. May M. DC.LXVIII. Congregationis ejusdem Patres testem Beneficiorum lapidem Pl.

Et il medesimo consacrò l'altare della Cappella de' SS. Carlo, e Filippo, nella quale si leggono l'infrascritte memorie, una della detta consecrazione, l'altra in memoria di colui, che l'adornò di marmi, e dicono:

Innicus Caracciolus Ex Airola Ducibus

S. R. R. Tit. S. Clementis
Presbyter Cardinalis

Archiep. Neap.

Die ab Archangeli Michaelis Dedicatione nuncupato

Angelus & ipse

Hanc juxta aram flesits Et solemni ritu sacravit

M. DC. LXXIX.

Carolo & Philippe

Nova legis

Davidi , 15 longia

Znauguratum jampridem Sacellum N. N.

Unius nomenclasuram sorsitus

Alserius familiam adeptus

Gratt animi ergo

Religionis augumento Marmore & picturis

Marmore & picturu Ornavite

M.DC.LXXVII.

Gli skri dodici akari sono stati in

De' Foriestiran. 123
trè giornate consecrati dall'Eminentifse.
Sig. Cardinal Orsini, per segno del suo
singolarissimo affetto verso S. Filippo,
e la di lui Congregazione, per memoria de'quali si vedono due iscrizioni in
marmo, collocate nella parte interiore
della Chiesa sopra le due porte picciole,
e dicono la prima, che è rincontro alla
nave dalla parte del Vangelo.

D. O. M.

Fr. Vincentius Maria Ursinus E Gravina dynasta Pradicatorum mancipatus samilia:

Inde diù reluctans B.R.E. Cardinalis,

Syponii primum s mox Casenas Benevenii postmodum insigniius Tiara.

Sancto Patri Philippo Nerio

Benevolentia ergu Neapolitanum Oratorium imprimis propensus Dextera ab ala rempli

Qua præsentaneam à sui Tutelaris ède senserat opem

Aras Santie Marie ad nivel, Apostolis Petro, & Paulo;

Francisco, Agneti, Pantaleoni,

Anno 1685.

Rica folemni Sacravis.

Guella all'incontro alla nave dalla

F 2 par-

124 Gurda ( parte dell'Epistola dice: .... Nibil bocan fano profunum Inauguratum babes, undequaque. :delubrum. Fr.Vincentius Maria Ursinus Ordinis . : Præd.S-R.E. Candinalis, , , Indecoram non perpessus, bac læva parta, Bafilicam, In qua festo S. Philippi die Beneventana Sponsæ mox decoratus est Pallio, Ad secularia Orasorii Parshenapai soiemnia 8. Kal- Aug. peragenda. . \ folemusus Nondum iniciatos altarium lapides, Crucifixo redempiori » Deipara sine labe .cancepte.s. MM. Felici. Cosma, & Alepanijo, Magis, Hieronymo, Joseph, Alexto divis erectos. Ipso seculari anno 1686. 15. & 16. Mail Main Beneficenti finus Princeps Solemniser expiavity luftravity Secravisa La Sagressia di detta Chiesa si rende-

ancor degna d'ammirazione per la grandezza, e vaghezza, ed ornamenti di quadri di Pittori infigni, tra' quali ve, nessono del Guidoreni. Domenichino. Giuseppino li due Batsani, ed altri da simile carato, è poi ricca d'argenti, ed altre suppellettili di Chiesa molto vaghe, e pretiose, è lunga detta sagressia pal-

DE' FORESTIERIO 125
palmi 80. e larga pal-40. oltre alla Cappella di esta larga palmi 18. e l'atrio di
simile lunghezza.

La facciata della medesima Chiesacome si vede nella proposta sigura, che
è tutta di marmi sini di Carrara d'ordine Cerintio, disegno del sopracennato
architetto. Si stà tuttavia la verando, ed
hora, che ciò si serive, si vede già persezzionato il secondo ordine.

La casa perhabitazione di detti Padri è bellissima consistence in due Chièstri, uno picciolo sostenuto da 20-colonne di marmo pardiglio con capitelli, e
basi di marmo bianco d'ordine sonico: e
l'altro composto con bellissmi ornamenni di piperno con intagli molto vaghi-

Della Chiefa de S. Siefano.

Chiefa sudenz, ed incamminatosi per la strada di Capovana, chi è curiolo di pitture eneri nella Chiesa di S. Stefano, e nell'Astar Maggiore vedrà la tavola, ovè la Lapidazione del Protomarvire S. Stefano con bel componimento di figure si Opera di Novi Gio: Angelo Chisole Illustre Pittor Napoletano, che siorì negli anni di N. S. 1560.
in circa.

raul liem in and whom

F 3

Del

#### Della: Chiesa del Monte della Misericordia.

It de pio luogo eretto da alcuni gentil huomini Napoletani di pia, cianta intenzione, per esercitarvi tutte de la misericordia così spirituali, come corporali. Est è sempre auduto; acctescendo di bene in meglio; Hoggi il luogo della raunanza è delle belle sabbriche della Città, per essere di atchitettura molto stimata.

dauna parte de dall'altra sono due statue di bianco marano delle quali rappresenta la Carità, l'altra la Misericordia, di Andrea, fisicone morto giovane.

La Cappella è bellishma archirectata dal celebre Francesco Picchetti, vi si veggono Tavole assai nobilmente
dipinte, sta le quali è simatissima quella
dell'Altar maggiore sopera del famoso
Michel' Angelo Caravaggio e edim'altra, che stà a mantanistrai come si entra,
del celebre Ludas Giordanos il primo
della parte del Vangelo è idi Pabrizio
Santa Fede, l'altroi cha viene appresso
è di Luca Giordano. Il 3 di Luigi Rudrico detto il Siciliano, il quale seppe
molto bene imitare il Caravaggio Dall'

me C

al-

altra parce il primo è di Gio: Battista.
Caracciolo detto Battistello. L'altri due di Santa Fede. Nella Sagrestia sono parimente quadri bellisimi. Sù la facciata vi è la seguente iscrizione: FLUENT AD EUM OMNES GENTES Li Sigo Governatori dispensano ogni anno più di 30 mila docati di limoune secrete a poveri vergognosi.

#### Di Santa Maria della Pace.

Led angulta, i Frati di San Giovanni di Dio, che vennero in Napoli infin dal 1575. diedero principio allaituova nel 1629. qual si scorge al presente, assai vaga, e spaziosa.

2. Hà questa Chiesa un bel Teso.o.

dove si conservano moste Reliquie de Santi-

gnifico; e per l'ampliazione di lui fù diroccata la Chiesa antica di San Matitino, in luogo della quale fi fece una la Cappella in questa Chiesa della Pace.

#### Del Monte de Poveris.

Uesto Monte su evetto nel 1577 con una dompagnia istituità per esercitar l'opera di pietà di soccorrere a poveri carcerati pietà di F 4 pre-

Prestar loro i danari co'l pegno, e senza interesse alcuno, per evitar l'usure, che nelle carceri, ove sono maggiori i bisogni, per l'addierro si esercitavano.

2. Dentro una Congregazione, passata la Cappella di questo Monte, è un s squadro degnissimo, e stimato de'più belli, che sono stati quasi animati dal vivacissimo pennello del Giordano.

Di S. Caterina d'formello de' Padri Predicatori de Limbardia.

Uesta anticamente era una picciola Chiesa, dove habitavano alcuni Monaci Celestini, e perche Alfonso H. Rè di Napoli volle quivi trasferire le Monache della Madalena, comperò da. detti Monaci il presente luogo per duci mila scudi, e ciò avvenne l'anno di Christo 1492. ed il Monistero delle Monache diede per habitazione a' suoi cortigiani, li quali in breve spazio di tempo morirono quasi tutti s per la qual cosa, vedendo il Rè tale traslazione essere à Dio dispiaciuta, se ritornar le Monache al proprio luogo. Ed havendo i Monaci Celestinii fabbricata La lor nuova habitazione presso la porea Donn'Orfo, dave hoggi sono: Fedetigo Rè di Napoli concedè la presence ChieChiefa a' Fraci Predicatori della Congregazione di Lombardia, fra' quali fù il Venerabile Fra Bartolomeo de Novis, limosiniere del Rè, che predicava la parola di Dio semplicemente, per la cui santa vita i Napoletani sul principio dell'Imperio di Carlo Virinnovationo, e magnificamente ampliatono la presente Chiesa co'i Convento.

l'ampliasse, coll'occasione della traslazione de' SS. Martiri Otrantini, che suzione de' SS. Martiri Otrantini, che suzione ammazzati da' Turchi nella Città d'Otranto nel 1480, e che hoggi al numero di 240, capi, colle loro benedette ossa riposano sotto l'Altare del Santissimo Rosario, come dalla Iscrizione, che ivisi legge.

3. In questa Chiesa, frà le altre, sono due cose notabili, cioè l'altar maggiore di belli, e ricchi marmi fatto da Signori Spinelli, alla destra del quale è il deposito colla statua di bianco marmo di Ferdinando Spinelli, essopra la cornice di detto deposito stanno le stasue di S. Caterina V. e M. e della Beatissima Vergine, ed a' piè della statua. di detto Ferdinando dall'uno, e dall'alero lato due Amorini, che appoggiati ogn'uno alla sua face, che spegne, stà in atto di dolore. Al lato destro di questo deposito stà un busto bellissimo di Catérina Orlini . A man finistra dello F stesso

Altare stà il deposito colla satua di marmo bianco di Asiovan Vincenzo Spinello: sopra la cornice di deno deposito sono le statue di S. Vincenzo Ferrerio, edi S. Giovanni Vangelista, ed à piè della statua due Amorinia ò Angioletti simili agli accensiati Al lato sinistro di detto deposito stà un busto di Virginia Caracciola. Tutte le predette statue sono di marmo bianco finissimo de di molto pregio, e stima; se bene lo scalpello è a noi ignoto.

L'altra cosa notabile è la Cupola, è sia Tribuna dell'Altar Maggiore, la quale per la sua vaghezza, altezza, e proporzione, è stimata grandissima, e bellissima, essendo stata, la prima che si sia fatta in Napoli, è maraviglia che sia

riuscita la più bella.

delle Castelle è una bellissima tavola-sin cui è la storia de' Santi Magi, e vi si vede una turba di soldati, e cortigiani, con grande ingegno, ed arte situata. E' opera del celebre Silvestro Buono.

6. La tavola della Conversione di S. Paolo Apostolo è di suprema bellezza, e sù satta da Marco di Siena.

7. Nella Cappella della famiglia...
Maresca vi è il quadro colla Santistima
Vergine, che ha il suo Figliuolo in...
grembo, e di sotto S. Tomaso di Aquino, S. Caterina V. & M. ed altri San,

明時の日の日本では

pore, l, e le fi

)¢-

and visi

di ez-

明明,

1

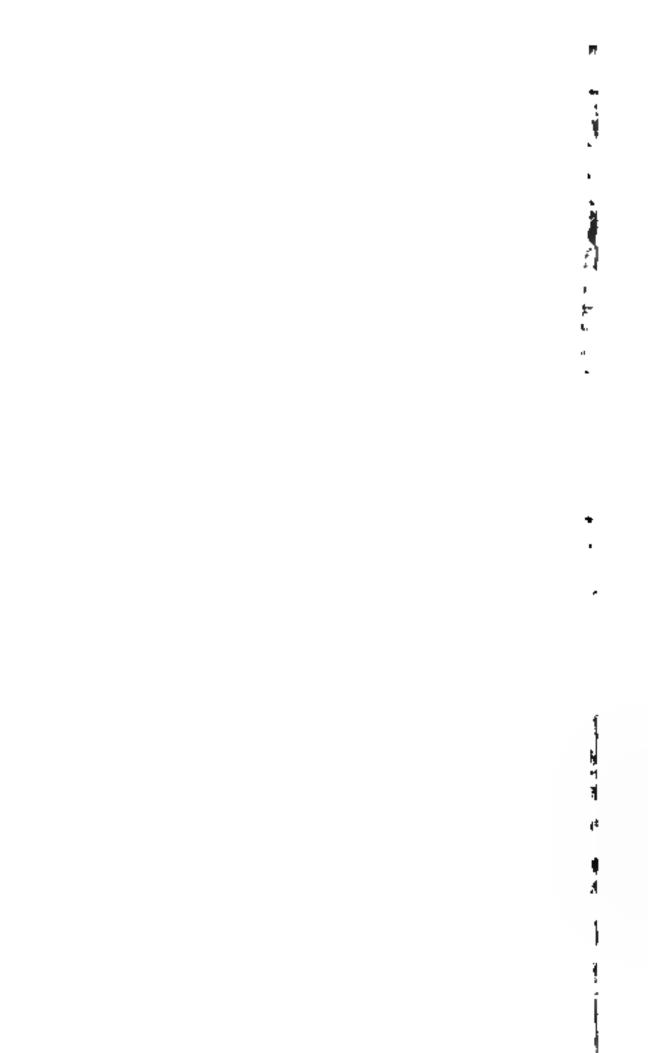

De Forestierte 131

ti, ed è opera di Francesco Curia.

8. Nella Cappella della famiglia del Tocco è la tavola, in cui si vede la strage degl'innocenti, così bene espressa, ch'è stata sempre stimata per nobilissima, e degna del suo Autore, che su Matteo illustre Pittor Senese, il qualifiori circa gli anni del Signore 1418.

9. Evvi la nuova Cappella marmorea eretta dalla pietà dell' Eminentife. Cardinale Orsino Arcivescovo di Benetvento, in honore di tutti i Santi della sua Domenicana Religione, la cui sesta, ed usicio per gli 9. di Settembre egli impetrò dalla S. M. di Papa Clemente X. agli 8. di Agosto 1674. Nella parete al corno del Vangelo vi sono tutti i Santi di Casa Orsino.

tralasciar di vedere la Speziaria, copiosa di curiosità, fra le quali veggonsi molti mostri naturali, ed altre cose degne di
esser vedute. Nobilissima parimente, e
molto rinomata è la Galleria, in cui
sono molte curiose antichità, e si hà per
le mani un libretto stamparo in Napoli
del 1642-che ne dà copiosa, e distinta
relazione.

### Di Santa Maria della Pietdo

Ella piazza avansi della i Chiesa di San Giovanni a F 6 Car-

Carbonara solevansi anticamente sare i giuochi gladiatori con grandissimo concorso non solo de' Cittadini, ma eziandio de' forestieri: cosa però horrenda per le uccisioni, che ne seguivano. Per la qual cosa negli anni di nostra salute 1383. Fra Giorgio Eremita, huomo di santissima vita, e molto familiare di Carlo III. Rè di Napoli, con permissione del detto Rè, indusse i Napoletani a fabbricar quivi una Chiesa, ed uno Spedale per gli poveri infermi, commutando il luogo della barbarie, inopera di pietà Christiana. Il tutto apparisce dall'istrumento della donazione di detto luogo fatta dal mentovato Rè, che serbasi nell' Archivio della Santissima' Annunciata di Napoli 1 riferito dall'erudicissimo Engenio, le cui parole a noi piace qui replicare.

Homines, cives, & incole, nobiles, & plebei Civitatis ejusdem anno quolibes per vices, & tempora, diebus Dominicis, & festivis, quibus vacandum erat Divinistaudibus, convenientes ad invicem ad exercitandum vires armatas eorum cum amsibus, gladiis, contis, fustibus, omni amicitia postpossia, ad plausum non solum, & famam omnium, ac si inimici capitales existerent, quo meces bominum, percusso-nes leibales, emissiones oculorum, & cicatiret, deiurpantes bominam corpora; vec seari aliquando posuit hujus modi nesan-

De' Forestiers. 133 dus abusus ad mandata serenissimorum. Progenitorum nostrorum Jerusalem, & Siciliæ Regum, excommunicationes Apostolicas exinde factas, &c. Deus ex also prospiciens, &c. Sic inspiravit mentes ipsosum civium, animosque mutavit in melius, ut quod olim mandatis Regiss repelli non potuit, Deo inspirante, motu proprio tol-Leretur, & converteretur in opus pium. quod erat ad strages civium deputatu, &c. Datum Neapoli per manus viri nobilis Gensslis de Morslinis de Sulmona leg. Do-Storis, Locumtenentis Protonotary Regni Sicil. anno Domini 1383. die 25. mensis Junij 6. Indie.

2. Lo Spedale predetto su dopo unito a quello della Santissima Annunciata, dalli cui Ministri di presenze vien governato.

3- Nella Cappella di S. Maria della Candelora de' Candelari è la Tavola della Reina de' Cieli, che presenta il suo Figliuolo al Tempio, di rara ded eccellente pittura, opera di Francesco Curia.

# Di S. Giovanni d Carbentes.

1. Q Uesta antica Chiesa è de' Frati Eremitani di S. Ago-stino, fondata dal P. Fr. Giovanni d'Allessandria (Provinciale del 1339.) Nel 1343. Gualtiero Galeota Cavalier Napole-

polerano, donò a' Padri rutte le sue case, e giardini, ch'ei possedeva nello stesso luogo, ove detti Padri vivevano con
grandissima austerità di vita, conforme
alla Regola, surono perciò separati dalla Provincia, e da essi sù istituita una...
Congregazione detta d'Osservanza, e
soggetta immediatamente al Generale
dell' Ordine; ed il Padre Christiano
Franco, sù uno di que'Padri, tenuto per
Beato, ed il primo Vicario Generale di
detta Congregazione, creato da Gerardo da Rimini primo Vicario Generale
Apostolico di tutto l'Ordine.

E' detta questa Chiesa s. Giovanni a Carbonara, perche dedicata a San Giovam-Battista, e perche Carbonara si chiamava la strada, ò dalla samiglia. Carbonara, hoggi spenta; ò come altrissimano, perche quivi anticamente si sacevano i carboni. Il Petrarca alludendo a' giuochi gladiatorii, scherza sù questo nome con tali parole: Carbonana man manni, non indigna vocabulo, ubi scilicès ad mortis incudem cruentos sabros denigrat tanterum scelerum officina.

rata dal Rè Ladislao (ov'egli posciamorendo su sepellito) e ne divenne ampia, nobile, e ricca.

Veggonsi sù l'Altar Maggiore due Angioletti di marmo con una Pisside similmente di marmo in vece di Tabero con forme i dalintil
a, e erale iano per e di

rasalo,

ofi

> ri -

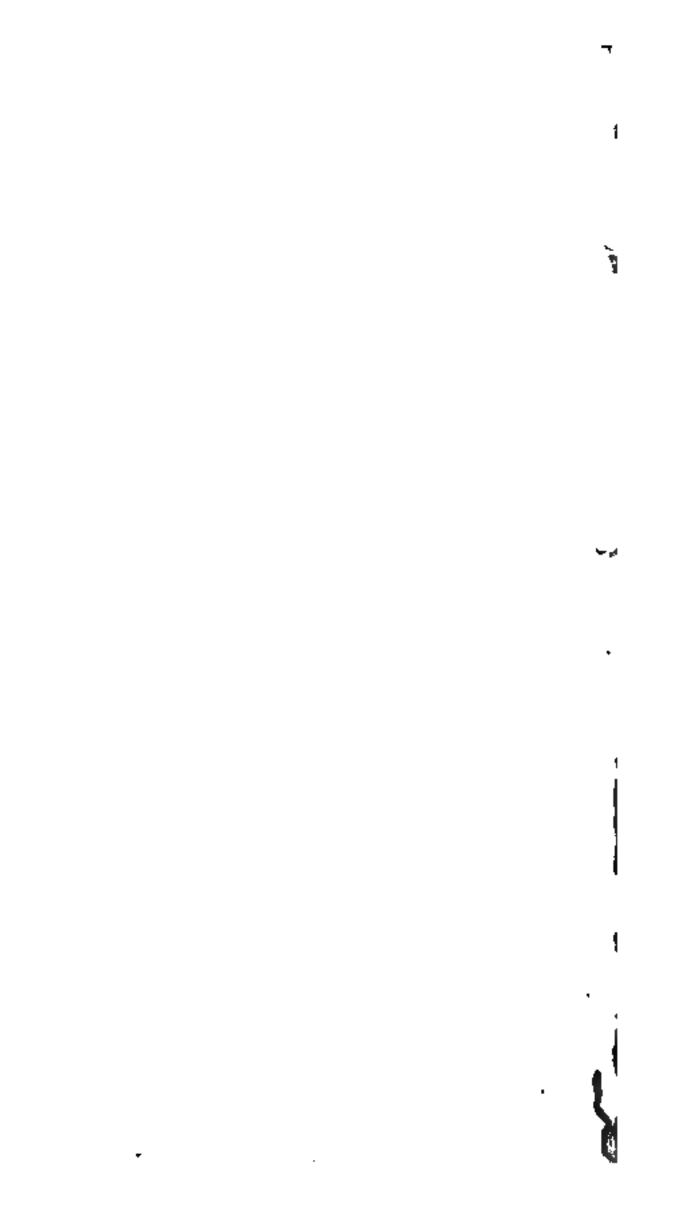

De' Forestier: 135 nacolo, collocato in mezzo delle statue di S. Giovam-Battista, e di S. Agostino. Opere di Annibale Caccavello illustre Scultor Napoletano, il quale siorì nel 1560.

3. L'Altar maggiore è di marmo con un rilievo per palliotto, dove si vede S. Giovam-Battista, che battezza Nostro Signore . Sopra 'l'Altate c'è un picciolo rilievo di marmo rappresentante Abramo, che stà per immolare Isaac. Un poco più di sopra si vede il fontuolo seputero del Re Ladistao di somma: magnificenza, ancorche di maniera Gotica, il quale ergendosi in alto, giugne alla sommità del tetto ; scorgesi il detto Rè armato sopra un destriero con in mano una spada ignuda, ed un verso, che dice: Divus Ladislaus . Operais molto ricca, e superba, ove si leggono i seguenti versi:

Improba mors, bominum beu semper ob-

Dum Rex magnanimus totum fpe con-

En moritar, fano segunt Rex inclytus

Libera sydereum mens ipsa petivis Olympum.

Nolla Cornice di socco.

Qui populos belli sumsdos, qui clade
syrannos

Percuist intrepides; vistor terraquesma-

1 G u 1 D Lux Italum , Regni splendor clariffimus bic est Rex Ladislaus, desus alsum, & gloria Regums Cui tanto beu lacryma soror Illustriffma fratri Defuncto pulcbrum dedit boc Reginal Joanna, Utraque sculpta sedens Majestas ultima Regum, Francorum soboles Caroli sub origine primi. Il Sannazaro per lo grandissimo obbligo, che tenevano i suoi antecessori a quelto Rè, gli compose i seguenti nobilisimi versi: Miraris niveis pendentia saxa columnisa Hospes, & bunc acri qui sedet altus eq40. Quid sanimos s roburque ducis praclaraque noffes Pectora's & invictas dura, pen grma manus? Hic Capitolinis dejecit sedibus bostes. Bisque triumpbata victor al urbe redit. Italiamque omnem bello concussit; & arwis 2

Intulit Hetrusco signa tremenda mari-Neve foret latio tantum diademate felixat

Ante suos vidit Gallica sceptra pedes. . Cumque rebellansem presisses pontibus Arnum Mars

Mors vesuit sextam claudere Olympiadem

I nunc, regna para, fastusque assoile Juperbos,

Mors etiam magnos obruit atra Deos.

- 4 Doppo l'Altar maggiore sudetto, vedesi la superbissima Cappella, e · sepolero del Gran Siniscalco Caraccio. lo, sommamente amato dai Rè Ladis-· lao - e adoperato ne' fuoi più rilevanti negozii. Favoritissimo della Reina Giovanna seconda, che se ne valse in tutti i · fuoi più gravi affari, e solo restava ,'che detta Reina gli ponesse la Corona sul capo; ed in quel tempo le governo il Regno con molta prudenza, o giustizia,; alla fine fù ammazzato per tradimento di Cuvella Russa Duchessa di Sessas Cognata della Reina, per invidia, da Pieero Palagano, Francesco Caracciolo fratello d'Ottino, ed altri nel Castello Capovano a' 25. d'Agosto del 1432. essendo d'età d'anni 60. con indicibile dispiacimento della Reina, la quale il pianse amaramente, e'l se sepellire in questa Cappella, havendovi eletto la. Tomba Trojano suo sigliuolo Duca di Melfi-
  - 5. Qui si vede la sua statua in Macstà Reale, e vi si legge quest' Epitasio, composto da Lorenzo Valla:

Nil mibi , ni titulus summo de culmines
decras,

G 11 1 D A Regina morbis invalida , O Sento, Facunda populos > proceresque in pace. suctars

Pro Domina imperio nullius arma timensi

Sed me idem livor , qui se fortisime Casar, Sopitum extinxit; nocte juvante dolos. Non me, fed totum laverat manus impias

Regnums

: Parthenopeque suum pordidit almas . () ( ) decesse

Song il Sepolero-

Syrianus Caraccioto Avellini Comiti.s Venus Duci, ac Regni Magno Senescallas & Mederatori - Trajanus filius Melphia Dun Parenti dese, deque Patria optima mersto erigendum curavit (1433-

-0 6. Nel como del Vangelo dell'Alsar maggiore vedesi la ricchissima. Cappella in forma rosonda, partita in co-loune, enicohi di candidulimo marmo, de'Marchen di Vico della famiglia Caracciola Rossa, la quale eccede forse di magnificenza ogn'altra, che sie nella. Cina di Napoli, ov'è nella Tavola di marmo dell'Alcare, di mezzo rilievo. l'adorazione de' Magi. E frà questi Rè si vede il ritratto al naturale del Rè Akforto Secondo.

Sonovi ancora altre Statue de Santi Giovam-Battista, Sebastiano, Marco. Luca Vangelista, e nel mezzo S. Giorgio Martire così al vivo, che l'arte non può

ţ J 12

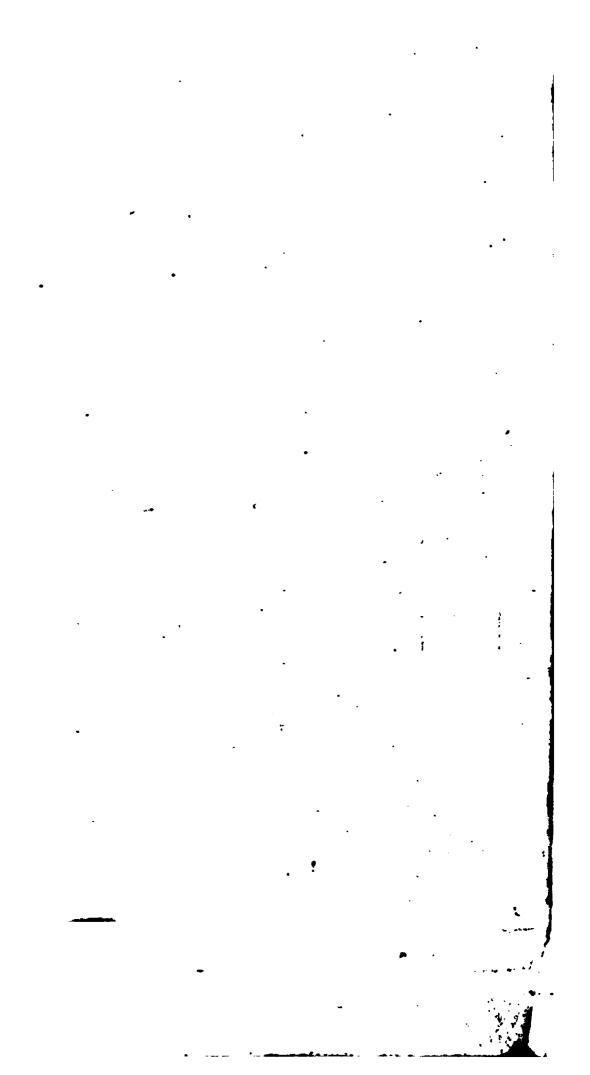

De' Forrestiert 139
propiù Enella faccia, ò palliotto dell'
Altare il Christo morto di molta vaghezza: il tutto su opera di Pietro di Piata eccellente scultore Spagnuolo.

In oltre vi sono le Statue de Santi Pietro, Paolo, Andrea, e Giacomo Apostoli, liultimo delli quali, cioè S. Giacomo, è stimato cosa degnissima, e sono opere di Giovanni di Nola, di Girolamo Santa Croce, e di Annibale Caccavello singolari Scultori Napoletani, e del detto Pietro di Piata. Vi si leggequesta iscrizione stà le altre:

Tibis Cali Reginus Galeatius Caracciol mi, cui tu boniu multu consulistis à quo frem mala abreuncasi plurima, sacellum marenorum cum Ara signis, ac dultu graius silibensque dedisoi, es canquam decuman solvo, anno post aditam de fabriche 1516.8. Id-fanuir.

Gappella di pregiati marmi della famiglia Miraballa, ove sono considerabili due Leoni affai ben: fatti.

Rella della famiglia di Somma, adornata di belle: diphinure a fresco, benche da mano non conosciuta; e'vi si vode, un Deposito di Scipione di detta samiglia gran savorito di Carlo Quinto.

9. Nella Sagrestia di questa Chiesa, si veggono diciotto quadri, che rappresentano Storio del Testamento Vecchio, con helli ornamenti di Musaico in legno, come anche la sigura di S. Giovanni Vangelista, che stà mirando la Reina de'Cieli vestita di Sole, colla Luna sotto i piedi. Opere dell'immortal pennello di Giorgio Vasari, il quale la non meno insigne colla penna, che col pennello, scrisse le vite de' Pittori,

e degli Scultori, ed Archiesti, seguito doppo dal Borghino.

10. Il sossitato è stato modernizzato, e dorato, con un quadro in mezzo ad olio di S. Giovanni, opera del Rossi

pittore Napoletano.

altre Reliquie il prezioso sangue di S. Giovam-Battista si il qual sangue ve desi ognianno dal Vespro della sua virgilia per tutta l'otrava liquesatto, come se all'hora dal suo butto uscisse; e poscia di nuovo s'indurisce, e assoda con maraviglia, e stupore

di tutto il popolo.

12. V'era una artificiosa coperta della Gupola fatta in rempo della Reina Giovanna, sostenuta da molte colonnette di marmo, quale il terremoto successo a'25. Aprile 1687 sece cadere.

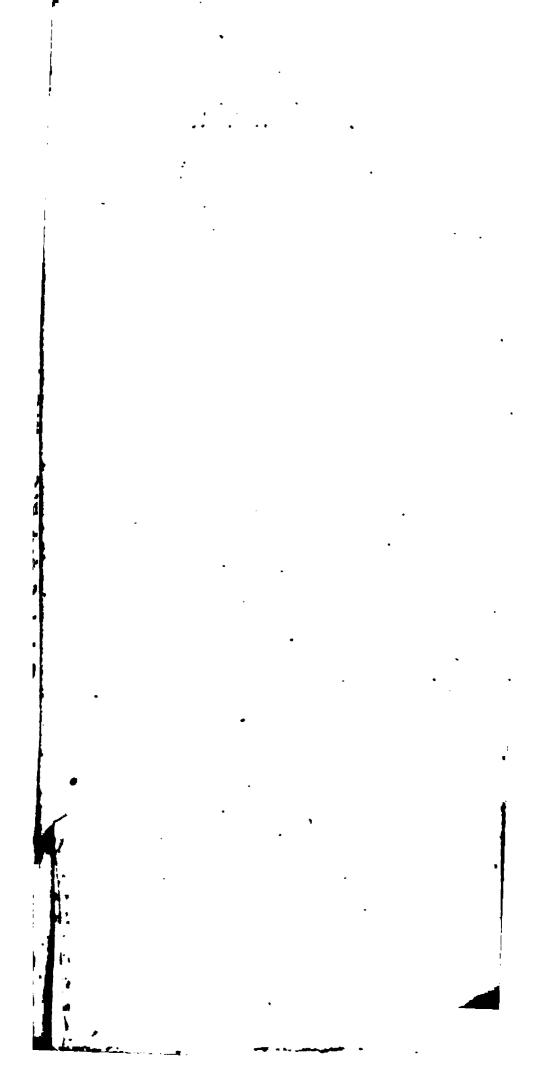

Lila natura etarte sono agane concevir ad ergere quale taberrand all Altio ; ma chi le doti dell'amemo di V.P. mal R.º co siderassa, de onorebbe il ruo petto crotto prio sugginardanole, havedale anche la grandelle gerre detatte le surfix adomato, o pero alci quello, cha suo sei balo mi se bre, disustant cannogra. Antonio Bulifore.

Della Chiesa de SS. Apostoli de Cherici

- 1. C E bene è certo, che in questo, J luogo ne' tempi dell'antica-n gentilità, sosse stato un tempio a' salsi Dei dirizzato, non è però certo a qual, di loro intitolato fosse; percioeche al-tri a Giove, altri a Marte, chi a Saturno, echi a Mercurio il vogliono dedicato. E' certissimo sperò , che l'Imperi rador Collantino de fondamenti l'erefse, ed a'SS. Apostoli il volle consagtato, ed in testimonianza si veggono due insegne di lui ne' capitelli delle colonne dell'Altar maggiore. In progresso di tempo il Vescovo Sotero la riparò, e vi aggiunse la Parrocchia; Alcuni credans, che un tempo servisse per Chien sa Camedrale, altricib negano. Einsro però ch'ella è stata: sempro Chiefam Abaziale, ed haveyaiikins di presentare l'Abate la famiglia Caraccioli, del-la quale Colamonio Caracciolo, e Maria Gesualda Marchest di Vico nel 1575) col consenso dell'Ordinario di Napoli concedettero questa. Chiesa, a Cherici Regolari Teatini, nicatendos il jus di presentar l'Abare secolares a cui riserbate furono le diretragioni, e provensi. In progresso dixempo questa ragione di presentare dalla samiglia Caraccioli è

caduta nella famiglia Spinelli insieme coll'heredità di Filippo Caracciolo ultimo Marchese di Vico, per essersi maritato il Duca d'Aquaro Trojano Spinelli con D. Maria Caracciola primogenita di detto Marchese.

Questa Badia hoggi è pacificamente posseduta dall'Eminentiumo, e Revetendis. Cardinal Arcivescovo Fr. Vincenzo Maria Orsini Romano dell'Ordine de'Predicatori, presentato comestto congiunto dall'Illustrissimo, ed Eccellentissimo D. Trajano-Francesco Spinelli Marchese di Vico.

Postosi i Padri Teatini in possessione di questa Chiesa, la ripararono, ed accrebbero d'habitazioni. Dopo alcuni anni, riuscendo all'Istituto de' loro santi esercizi di non piccolo incommodo la cura della Parrocchia, ottennero sinalmente licenza dalla santa memoria di Sisto V. nel 1585, che l'ussicio Parrocchiale trasseriro sosse nella Cattedrale, restando sil juspatronaro colle sue ragioni alla samiglia sudetta, come si legge nel marmo, che sù la porta dell'

Templum Deo, ac Sanctes Apostolis dicasum, Clerici Regulares, a Philippo Caracciolo Vici Marchione, Patrena Concesfum, inflauravenunt, & penaverunt

atrio si vede, in questo tenore:

3. Venuta questa Chiesa in potor de'i Padri Teatini su la prima volta ampliata, e la seconda mutata in attra sorma, roltone via le colonne, che vi erano. Ultimamente da' sondamenti è stata eretta nella magnisica sorma; che si vede, a spese d'Isabella Carasa Duchessa di Quercia maggiore. Vi sù gittata colle solite solennità la prima pietra dall'-Arcivescovo Francesco Cardinal Buoncompagno a' 4. di Novembre del 1626. e sù solennemente consagrata da Ascanio Cardinal Filamarino a' 10. d'Ottobre del 1648.

4. Questa Chiesa è stimata una delle belle d'Italia, non solo per la sua grandezza, ed architettura; ma per haver tutta la voltà dipinta dal samoso Cavalier Giovan Lansranco. Nel 1684sù dipinta la Cupola dal Cavalier Be-

naschi.

on grande, e magnifico Tabernaçolo, pieno di colonne, ed altri ornamenti di diaspro, smeraldi, ed altre pietre, es gemme preziose, con diverse statue, giarroni, capitelli, cornicioni, ed altri lavori di rame indorato; vogliono, che sia costato dodici mila scudi.

o. Avanti l'Altar maggiore si vedonna balaustrata bellissima di marmi rossi, e bianchi; e quivi due doppieri di metallo di altezza di palmi nove in circa, nelli quali sono l'essigie de quattro animali, che simboleggiano i quattro

Van-

E44 Gulda

Vangelisti modolati con grande artiscio da Giuliano Finelli, e gettati dal fratello Gio: Antonio Bersolino Fiorentino dello stess'Ordine.

To Dalla parte del Vangelo del detso Altar maggiore si vede la samosa.

Cappella del Cardinale Arcivescovo Ascanio Filamarino, la quale si può veramente dire, che sia un componimento, in cui hanno sudato, & a concorrenza mostrato il valor dell' arte loro i
più insigni, e valenti artesici, che siorivano nel Pontesicato d'Urbano VIII.
in Roma; dove per essersi lavorati tutti Musaici, e quasi tutti gli altri marmi, si può dire, che sabbricata sosse
eziandio questa Cappella, e poi trasserita in Napoli.

Il pensiero dell'invenzione è stata del sudetto Cardinale. L'Originale ad olio del quadro maggiore, che rappresenta la Vergine Annunciata, e quelli delle quattro virtù Fede, Speranza, Carità, e Mansuetudine, sono opere del samo-so Guido Reni da Bologna. Il Musaico di Giovam-Battista Calandra da Vercelli, il quale nella professione di fari opere di Musaico minuto rotato hà superato chi che sia. Del medesimo sono i due ritratti riposti nel Musaico dalle pitture di mano di Pietro da Cortona, quello del Cardinale, e di Mosè Valentino, l'altro del Signor Scipione, fratello. E

mag-

## ANNVNTIATA VIRGINI DEI MATRI Ascanius cardinalis Philamarinus

Ψ,

TO CHARLE WE AND MARKET OF THE CASE WITH THE CASE WITH THE CASE WITH THE CASE WITH THE CASE OF THE CAS

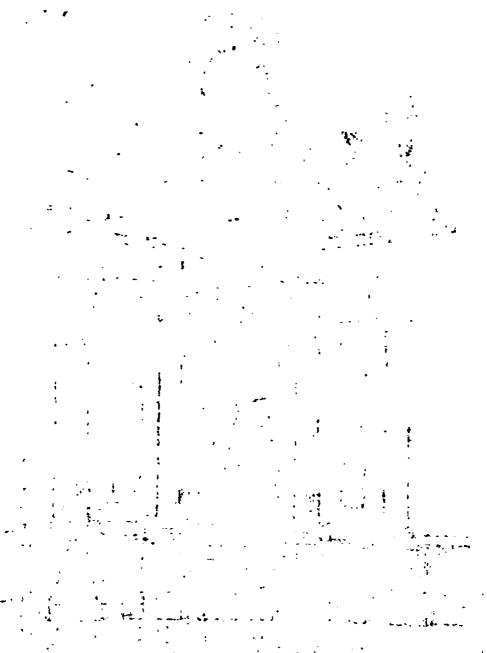

DE' FORESTIERI. 145, maggiormente in pregio tal opera, perciocchè l'Artefice non ne hà lasciata altra publica, nè più perfetta, nè più grande, nè più numerosa di sigure, che questa, poiche egli ciecò; e il S. Michele Arcangelo in S. Pietro di Roma, è più piccola, con due sole sigure, ed è riuscita
disettosa per alcuni accidenti patiti.

I Cherubini, i Serafini, ed Angiolini, che formano coro di musica sotto il quadro maggiore sono di Francesco Fiamengo, che nella scultura è stato un'altro Michel' Angelo Buonarota. Gli altri intagli, e sogliami sono di Andrea.

Bolgi .

I due Leoni, che sostengono l'Altare, ed il basso rilievo sotto di esso col sacrissicio d'Abramo, sono di Giuliano Finelli da Carrara. La materia di questra Cappella è tutta di marmo bianco sinissimo, e così ben connessa, senza che apparisca segno delle commissure, che pare tutta di un sol pezzo.

Le colonne hanno il lor pregio nell'altezza, e grossezza, e nell'essere ciascheduna tutta di un pezzo, e nella sinezza, e candore del marmo pajono tutte quattro di cristallo: La scannellatura è anche stimabile, per essere d'inven-

zione non più veduta.

Simigliante bizzaria, e novità si deve notare eziandio nella balaustrata, che racchiude il superiore sito della.

Cap-

tra Cappella sotterranea, con titolo di

Cimitero. Questa Cappella è stata opera di diciassette anni principiata dal Cardinale, quando era ancora Prelato, e quasi che finita nell'apparecchio delle cose principali nel 1642. poco prima della sua. assunzione alla Porpora. Questa Cappella pare sempre nuova, hayendo il Cardinale lasciato obligo a suoi heredi di farla pulizzare due volte l' anno, sotto pena di 200, docati da dare alli Padri per nettarla.

Nella Cappella vicina a questa... del Cardinale, per dove s'entra ella-Sagrestia, si scorge una bellissima memoma di Gennaro Filamarino Vescovo di Calvi, fratello del Cardinale, colla sua Statua di marmo, fatta da Giuliano Fi-

nelli da Carrara a mezzo busto.

9. Sono an he in questa Chiesa cominciate ad ornarsi di vari, e preziosi marmi trè altre Cappelle, due delle quali stanno insieme vicino al pulpito, è una di S. Michele Arcangelo, l'altradi S. Gaetano, vaghe d'oro, e di dipinture.

La Tavola, in cui è la Beatissima Vergine col Figliuolo in grembo in. mezDE FORESTIERI. 147.

Lezzo de Santi Pietro, e Paolo, e di fotto S. Michele in atto di trasferire le Anime dal Purgatorio, è opera di Marco da Siena.

due Cori bellissimi fatti con grande architettura, sostenuti da due Aquile di color pavonazzo. La Pittura sopra laporta maggiore stimatissima è del Cavalier Lanfranco.

Nella Sagrestia si veggono cose assai ricche, e belle; principalmente sei candelieri d'ottome dorato, tutto smaltato di coralli con buonissimo ordine; sono da trè palmi, e mezzo di altezza, con una Croce picciola della stessa materia, e quattro vasi bellissimi da siori dell'istesso artificioso lavoro. Sei vasi grandiosi da siori d'argento lavorato, ed una bellissima Croce d'ambra. Hà poi un'apparato per la Chiesa assai vago, essingolare.

tero, benedetto da Monsignor D. Vincenzo Pagano Vescovo della Acerra a' 30. di Settembre del 1627-è grande quanto rutta la Chiesa di sopra, e compartito in 5. ale. Ne' pilastri maggiori di esso sono dipinte molte Storie dell' uno se dell'altro Testamento, appartenenti alla Resurrezione de' morti. Chiunque hà Cappella in Chiesa, hà qui eziandio a quella corrispondente G.

Altare, e sepoltura. Qui si vede la memoria del Cavalier Marini, del quale si è collocato il suo busto di Bronzo con epitassio nel Chiostro di S. Agnello nel 1682. come ivi diremo.

Ioannes Buptista Marinus Neapolicanus Inclytus Musarum genius selegantias rum parens H. S. R. Natura factus ad Lyram., Hausto è Permessi unda volucri quodam igne Poesees, grandiori ingenii vena efferbuit. In una Italica dilecto Gracam, Latiam ad miraculum miscuit Mufam . Egregias priscorum Poetarum anj-, mas expressit omnes, secinit aqua laude. sacra, prophana. Diviso in bicipiti Parnassa ingenios utroque co vertice sublimier > extorris diù patria , rediit Paribenope Siren peregrina; Ut propior esset Maroni, Marinus , nunc laureato cineri marmor bec plaudit , ut accinit ad aternam Citharam Fama consensus.

Ad honore dell'istesso Marino il Padre Guicciardino lasciò scritto il se-

guente Epigramma.

Fundere ne renuas flores, & shura viator,
Offibus, & cinevi, quem lapis ifte segit,

His erenim nedum tumulantur busta Ma-

Sed, cineri illassymans, ipfa Potfis, adeft.

Sollicita bunc forsan Musa rapuere , ti-

De' Foresvieri. 149

Ne tandem terris alter Apollo fores.

fi vede un bel vaso di Refertorio, conuna vagha Libreria, e nell' Archivio si
conservano molti M. S. del Cavalier
Marini. Quì si vede una scalinata serpente di grande artisicio, per cui agevolmente sagliono anche i giumenti,
che portano grano sopra al Convento,
ove stà il Granajo, e dove è un'assai bel
vedere.

#### S. Maria di Donna Reina.

To su fondato da' primi Rè Normanni, e del 1252 si trova che quivi habitassero Monache dell' Ordine di S. Benedetto; Dipoi su riediscato, di riechi poderi dotato dalla Reina Maria, Moglie di Carlo Secondo Rè di Napoli, e sigliuola di Stefano IV. Rè d'Ungheria, la quale morta a' 28. di Marzo del 1325 siù con solennissima pompa sepellita nella detta Chiesa in un sepoloro di candido marmo, in cui si vede la sua Statua scolpita al naturale, vi si legge il seguente epitasso.

Hic requiescit sancta memoria Excellentissima Domina Domna Maria Dei gratia ferusalem, Sicilia, Ungariaque Regina, magnifici Principis quond. Stepbani, Dei gratia, Regis Ungaria, ac re-

C 3 lista

little clare memoria Inclyti Principis
Domins Caroli Secundi > & Mater Serenissims Principis , & Domins Roberti eadem grassa Dei distorum Regnorum Jerusalem , & Sicilia Regum Illustrium , qua
obsit anno Domini M.CCCXXIII. Indist.
6. die 25. mensis Martii , cujus anima re-

quiescat in pace.

2. E' questa Chiesa così per le dipinture, come per i paramenti, una delle magnisiche, e nobili della Città di
Napoli habitata da Monache dell' Ordine di S. Francesco. La Tavola dell'
Altar maggiore sù fatta da Gian Filippo Criscolo illustre Pittore Gaetano,
discepolo di Andrea di Salerno, il quale siorì nel 1570. Nella Cappella di
S. Antonio di Padova vi è una Annunziata di Paolo Veronese assai bella Nella
prima Cappella attorno il quadro vi sono de'quadretti di Paolo Veronese.

#### Di Santa Patrizia.

Monistero de' Monaci di S. Basilio; mà poscia nel 365. essendovi miracolosamente collocato il Corpo di S. Patrizia Vergine, nipote del Magno Costantino, come la Santa, passando un'altra volta per Napoli predetto haveva, l'Abate, e Monaci si trasserirono altrove, e questo luogo sù dato ad Aglaja,

De' Forestier: 151 glaja, e compagne di Santa Patrizia, e divenne Monistero di Monache, hoggi dell'Ordine di S.Benedetto.

2. Questo Monistero hà due Chiese una a tutti comune, l'altra interiore,
nella quale non si può entrare, che due
volte l'anno: cioè nella vigilia, e giorno seguente della sesta di S. Patrizia,
che quivi riposa; e nel Giovedì, e Venerdi Santo.

3. E'la Chiesa interiore assai bella, e magnifica, hà il tetto dorato, Coro, e Cappelle, con principal Magistero, ove hanno speso da 134 mila scudi.

4. Qui si vede il Tabernacolo di metallo dorato, tutto sparso di pietre preziose, e gioje di molro valore, colle colonnette di Lapislazzalo, che costerà il prezzo di cinque mila scudi.

5. La Tavola dell'Altar Maggioredi questa Chiesa, che rappresenta la venuta de' Santi Magi, è opera di Gian-

Filippo Criscolo.

6. Oltre al venerabile Corpo di Santa Patrizia sono in questa Chiesa tesori di Reliquie, e stà le altre un' intero Chiodo, con cui sù assisso in Croce il Redentore: hà una vena rossa, che nel Venerdi Santo ad hora di Nona hà soluto scaturir sangue, giusta le relazioni, che ne riporta l'accuratissimo Engenio.

### Di S. Maria del Popolo-

Santa Casa, detta gl'Incurabili, ch'è uno Spedale assai nobile, e ricco, dove si esercitano molte opere di pietà, le quali non iscrivo distintamente per brevità: il Forestiere curioso qui potrà vedere mangiare molti Pazzi in una lunghistima tavola con gran silenzio. Nella Chiesa di questo Spedale sopra la Porta maggiore è la Tavola della Trassigurazione del Signore, opera di Giovan-Francesco, detto Fattore, eccellente Pittore Fiorentino: ben vero è tratta dall'originale di Rasaello d'Urbino suo Maestro.

### Di S. Maria Succurre Miseris.

le vedesi la Cappella, ed Oratorio sotto il titolo di S. Maria succurre Miseris, dove risiede la nobilissima Compagnia de' Bianchi, li quali si esercitano in confortar gli afsitti, che dalla Giustizia sono condannati al patibolo.

2. Nell'Altar di quest' Oratorio è la Statua di marmo dell' Assunta di nobile scultura, opera di Giovanni Merliani da Nola.

Di

#### Di S. Maria delle Grazie.

- le Grazie presso le mura di Napoli, era anticamente una picciola. Chiesina della famiglia Grassa, che nel 1500. sù conceduta a Fr. Girolamo da. Brindisi, il quale sù il primo, che condusse in Napoli la Congregazione de Frati Girolimitani dell'Istituto del Beato Pietto Gambacurta da Pisa, in questo luogo egli vi edisicò un comodo Monistero, ed ampliò la Chiesa, che è assai bella.
- 2. Nella Cupola, ò Tribuna di quefta Chiesa sono molte sigure a fresco, e nella Cappella della famiglia d'Angiolo è S. Antonio da Padova: opere di Andrea da Salerno.
- 3. A finistra dell' Altar maggiore è un S. Pietro Apostolo, fatto da Polidoro da Caravaggio, il quale siorì nel 1540. al presente non si vede, perche i Frati per imbiancare la Chiesa l'hanno cassato.
- 4. A destra della Porta maggiore è una Cappella, dov'è la Tavola del Battesimo di Christo, fatta da Cesare Turco Pittore illustre d'Ischitella, Terradi Capitanata, Provincia del Regno di Napoli, e siorì nel 1560.

5. Nella seconda è la Tavola, in G

cui si vede la Beatissima Vergine col suo Bambino Giesù nel seno; e di sotto San Giovam-Battista, e S. Andrea Apostolo: opera di Gio: Filippo Criscolo.

6. Nella terza Cappella è la Tavola della Pietà, opera di Andrea da 5a-

lerno.

Appresso è la Cappella della samiglia Sarriana, ov'è la divotissima Immagine di Nostra Signora, con molto concorso venerata, per le molte grazie, che di continuo il benedetto Iddio asua intercessione si degna concedere a' suoi divoti.

8. Nella Cappella della famiglia. Puderica, a destra dell'Altar Maggiore v'è la tavola di marmo di mezzo rilievo, rappresentante la Conversione di San Paolo: opera di Gio: Domenico d' Auria illustre Scultor Napoletano, che siori nel 1560.

9. Nobile è la Cappella della famiglia Galteria per la Statua della Reina de' Cieli col Bambino in braccio, tutta di candido marmo, opera veramento degna dell'immortale scalpello del no-

firo Giovansi da Nola.

famiglia di Lauro, ov'è la tavola rappresentante l'Apostolo S. Andrea, opera di Andrea da Salerno.

11. Nella Cappella della famiglia Senescalla, poi de' Migliori, è sù l'AlDE' FORESTIERI. 135 tare la tavola di candido marmo, ove è scolpito S. Tomaso Apostolo: opera di Girolamo S. Croce.

della famiglia Giustiniana, per la tavola di marmo di mezzo rilievo, ove quel non mai a bastanza celebrato Giovanni da Nola scolpì il Christo morto pianto dalla Madre, da San Giovanni, dalla Maddalena, &c. figure invero tanto vive, che non manca loro se non lo spirito.

13. In questo Tempio si adora il Capo di Christo in Croce, che l'incendio
del Vesuvio non arse nel 1631, e che ritrovato non senza miracolo da' Padri
frà le ceneri, hoggi è operatore di miracoli.

14. E' presso la Chiesa il Chiostro del Convento assai nobile, ove si vede dipinta la storia della vita, e de' meracoli di S. Onostrio, spiegata in versi assai dotti; ed alcuni miracoli del B. Pietro Fondatore.

### Di Santa Maria Regina Cœli.

Questa Chiesa, e Monistero furono edificati nel 1533. dipoi più volte sù la Chiesa riparata, e riedificata, e sinalmente nel 1590. sù da' fondamenti in più ampia, e nobil forma risatta, ch'è appunto come hoggi G, 6 si ve-

fivede, cioè a dire una delle belle. Chiese di Napoli, dedicata alla Gran Madre di Dio Assunta al Cielo, come dalla Iscrizione:

A fundamentis erectam anno 1590 die 9. Maii, & perfectam 1594. 2. Junis are proprio 3 & piorum, Sanctimonsales Camonica Regulares Lateranenses Ord. Divi Augustini, D.O. M. & Regina in Calum Assumpsa DD.

2. La Cupola su fatta dalla samiglia Gambacurta, e per questo l'Altare è juspadronato della medesima samiglia.

3. La Tavola dell'Altar Maggiore di questa Chiesa è opera di Gian-Filippo Criscolo.

4. A destra della Porta Maggiore è la Cappella della samiglia Salone, ov'è la Tavola della B. Vergine co'l Bambino in grembo, S. Luca Vangelista, San Benedetto Abate d'eccellente dipintura, satta da Fabrizio Santa Fè Illustrissimo Pittor Napoletano. Molte altre samose pitture vi si vedono, degne d'osservazione.

# Di San Gaudioso.

1. TEl 439. San Gaudioso Vescovo di Bitinia, suggendo con molti Santi Vescovi, e Sacerdoti Africani la persecuzione di Genserico Rè de' Vandali, ò pure, com'altri voglioDE'FORESTIBAI. 157
gliono, dal detto Rè essiato, venne in
Napoli, ove su da' Christiani Napoletani benignamente accolto, e sermossi in
un luogo rimoto dal commercio degli
huomini, presso S. Maria Intercede,
c'hora è nella Chiesa di S. Agnello sopra le mura di Napoli, dove a sue spese
fabbricò un'agiato Monistero con Chiesa, e quivi si rinchiuse co' suoi. Fece
anche il Monistero per le Monache,
ed è questo, però detto di S. Gaudioso.

Vescovo Africano.

3. Nel 1561. fù ritrovato nell' Altare della Santissima Concezione, Cappella della famiglia Gualanda l'Ampollina del prezioso sangue del Protomartire San Stefano, da S. Gaudioso portata, e da S. Luciano Prete ritrovata prima in Gerusalem nel 419 e condotta in Africa da Orosio Prete Spagnuolo. Mà in questa invenzione del 1561. in San Gaudioso, crebbe tanto il Sangue nella ritrovata carasina, che bisognò empierne un' altra; ed amendue hoggi si conservano: e nelle seste principali, ed in particolare del Protomartire,

tire, esposto questo benedetto Sangue, in tutto quel giorno stà liquidissimo, e poscia s'indurisce, ed assoda; come del Sangue di San Giovam-Battista, e di San Gennaro altrove habbiam detto.

vederanno in quelta Chiesa la Tavola dell' Altar Maggiore, dove si vede la Reina de' Cieli, circondata da Angeli in mezzo di S. Gaudinso, e di S. Fortunata. Un deposto di Croce, S. Andrea Apostolo, e San Benedetto Abate; turte opere di Pietro Francione Spagnuo-lo, il quale non solo sù eccellentissimo dipintore, mà eziandio raro disegnatore, e siori nell'anno 1521.

delle Castella si vede la Tavola, in cui è la Regina de' Cieli co'l suo Bambino in grembo, e S. Elisabetta, San Gaudioso, ed altri Santi, opera di Andrea.

da Salerno.

altre Cappelle, una che rappresenta la venuta de Santi Maggi, e l'altra la Natività del Signore; ed oltre à queste nella destra della Cappella maggiore nel muro le due Sibille, sei Angioli, e trè puttini dipinti à fresco, che più belli non si possono nè desiderare, nè sare; sono tutte opere del sudetto Andrea da Sarnello.

7. A questo stesso Monistero su po-

DE' FORESTIER 1. 159 scia unito quello di S. Maria d'Agnone, la cui storia si legge presso l'eruditisse mo Engenio.

### Della Chiesa di S. Agnelle-

La Chiesa di S. Agnello, detto da'Napoletani S. Aniello, era anticamente picciola Cappella,
ove allo spesso solo solo se la compesso de l

2. E' questa Chiesa servita da'Canonici Regolari di S. Agostino della.
Congregazione di S. Salvatore: ed anticamente era Canonica de' Preti secolari, li quali vivevano sotto un Rettore, che havea titolo di Abare, come in una bolla di Leone X. menzovata dall';

eruditissimo Engenio.

3. Nella Cappella della famigliade' Monaci è adorata una Immagine del Santissimo Crocifisso, che miracolosamente parlando, rinfacciò ad un Compare la fellonia, in negare all'altro Compare una somma di danaro imprestatogli in presenza del detto Crocifis-

cifisso; il qual Compare vedendosi dare tal rinfacciamento, in vece d'istupidito ritrattarsi, con sagrilega mano avventò una pietra in faccia al Crocissso, per la qual percossa (gran bontà di Dio!) se gl'inlividì la faccia, ed insanguinò l'occhio, come se stato sosse di carne, e ciò si ritrae dalla seguent

Iscrizione, che quivi si legge:

Anno Domini M. CCC. Regnante Domino Carolo II. Sacra bec Imago Crucissi, dum pro mutuata pecunia Compatres ad invicem altercarentur, divino splendore sulgente, verbo sacti veritatem aperuita quod alter indigno serens: debitorem se esse negavit, durissmaque petra Imaginis saciem, continuò percussit, qua stativa ilivore conspersa, miraculum omnibus enituit; atque sacrilegus ipse tanto crimine immobilis sactus, creditoris precibus Deo susta vixte, pænitentiam egit.

divotissema Emmagine di S. Maria Intercede, che tante volte parlò alla Beata-Giovanna, ed à S. Agnello suo figliuo-lo, hoggi trasportata nella Cappella-della famiglia del Tuso. E nel luogo ov era, evvi una Porta, che rendemolta vaghezza, e commodità alla-Chiesa.

5. Evvi eziandio un picciolo orato-.
rio, ò grotta, dove il Santo soleva ora-

DE' FORESTIER 1. 161 re, e dove rendè l'anima al suo Creatore, coricato sù la nuda terra, e vestito di cilicio.

6. L'Altare di candido marmo colla figura di Santa Dorotea Vergine, e Martire, opera stimatissima, è del nostro Giovanni da Nosa. Del medesimo celebre Scultore è la statua di marmo di S. Girolamo.

7. Dello sesso è opera la tavola di marmo, che stà nella Cappella della fa-

miglia Capuana.

8. La Tavola della Beata Vergincon S. Giovam-Battista, e S. Paolo Apostolo nella penulcima Cappella, è opera di Girolamo Cottignuola illustre dipintore, che siori nel 1500.

9. Nella Cappella della famiglia. Alesia, leggesi quest'epitasio di buona.

penna:

Qua miser imposui lugubria saxa sepul-

Mi Pater, innumeris accipe pro meri-

Quod si marmoream licuisset sumere sur-

Te natus tegeret non alio lapide. Incifaque nota legerentur; gratus Alexis,

Reddidit offa Patri , fisque Patri tu-

to. Nel Chiostro di questa Canonica i Padri dell'Oratorio, nel tempo di esta162 G u 1 D A

estate, sogliono celebrare i loro soliti trattenimenti spirituali, con musica, sermoni, e rappresentationi spirituali.

11. In queito medesimo Chiostro si è suovamente eretto il Cenotasio del Cavalier Marini, col suo busto di bronzo al vivo, lasciato dal Marchese di Villa suo Mecenate; e vi si segge l'epitasio, dettato dal rinomatissimo Tomaso Cornelio, del tenor seguente.

D.O. M. & memoria Equitis Joannis
Baptista Matini; Poeta incomparabilis;
quem ob summam in condendo omnis generis carmine selicitatem, Reges, & Viti Principes cobonestatunt, omnesque Musarum amici suspexere. Ioannes Baptista
Mansas Villa Marchio dum praclaris satitus immorialem gloriam excitares, monumentum extruendum ligavit, quod montis Mansa Rectores ad prascripti normani

# Di S. Maria di Costantinopoli.

exegere . Anno M. DC.I.XXXII.

L' L' questa Chiesa edificata nel 1529. da' Napoletani, coll' occasione dell'ottenuta grazia, essendo stata Napoli liberata dalla pestilenza, che travagliata l'haveva dal fine dell'anno 1526. infino all'ultimo del 1528. e vi morirono più di 60. mila persone.

E'il Tempio sontuoso, e magni-

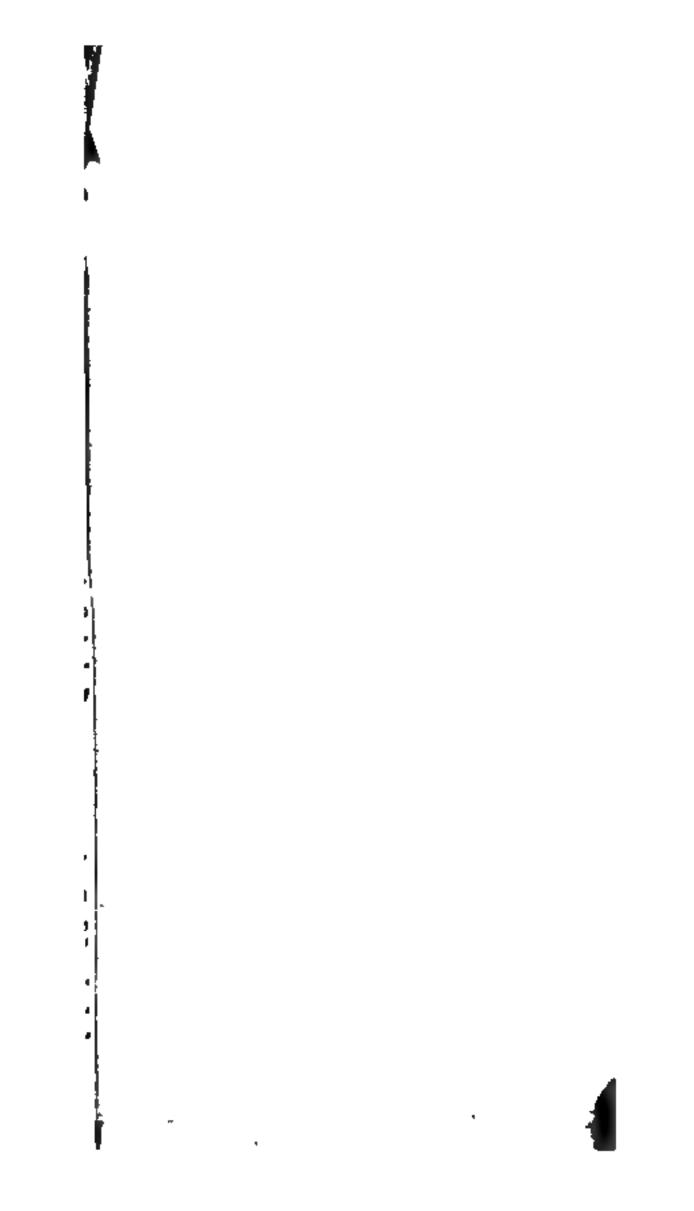

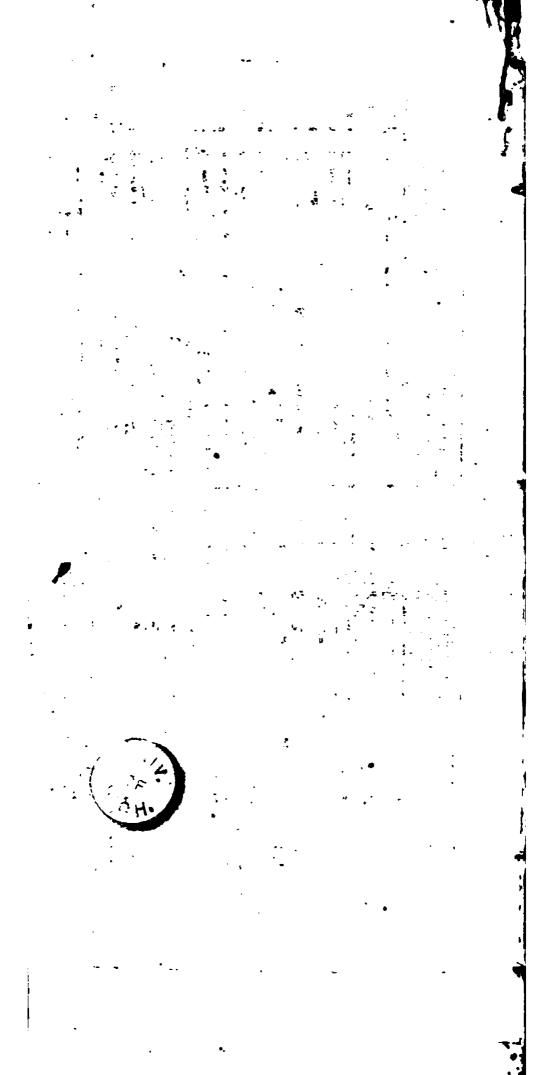



i

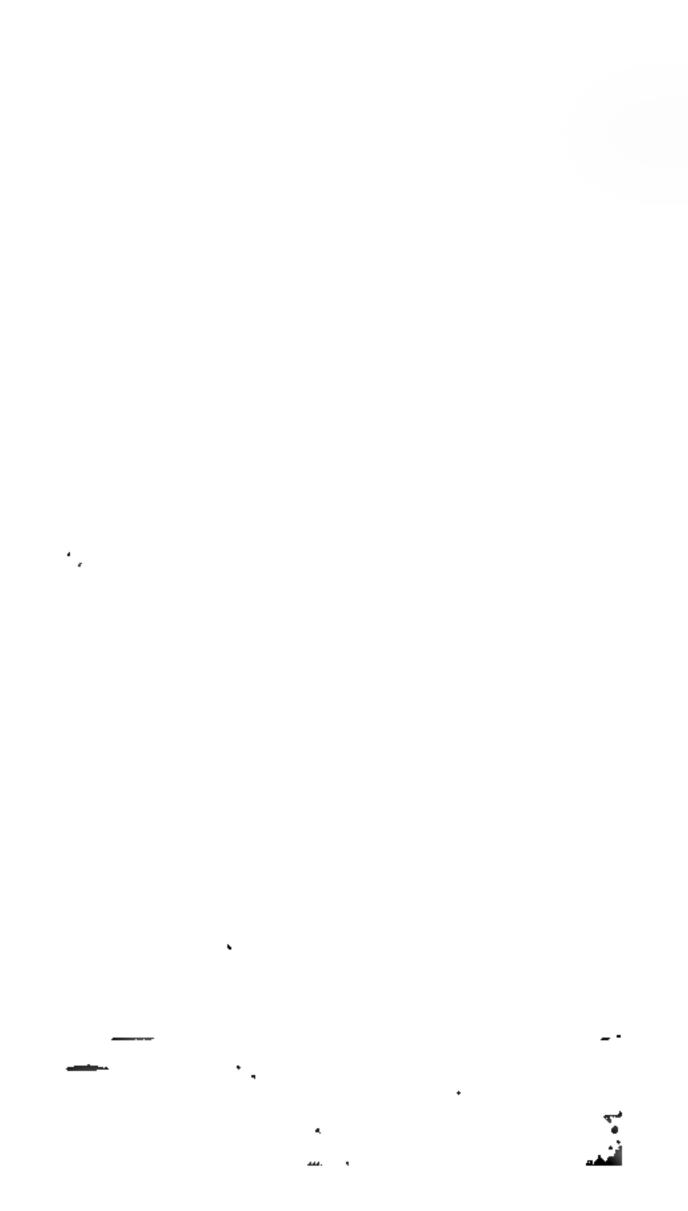

De' Forestieri. 163
fico, ove si vede un bel Pergamo, ed
Organo. E' l'Altar maggiore di marmo mischio, e pregiato, la cui volta.
è adorna di belle sigure, & i dodici
Apostoli di bella, e degna dipintura.
il tutto è opera di Bellisario Corenzio.

Della Concezione, d Casa Professa de Padri della Compagnia di Giesù.

La della Compagnia di Giesù, hoggi detta volgarmente il Giesù nuovo, sù edisicata nel Palagio, che sù un tempo de Principi di Salerno. Comperarono questi Padri l'accennato Palagio, e dopo colle limosine de' divoti, e particolarmente della Principessa di Bisignano, il ridussero in sorma di Chiesa, che hoggi è una delle più belle, e magnische dell'Italia: Fiu consagrara da Alsonso Gesualdo Cardinale Arcivescovo di Napoli nel 1600.

2. Con bellissimo disegno è architettata questa Chiesa, la cui lunghezza è di 250. palmi, la larghezza di 250. la sostengono sei grossimi Pilastri, lavorati gentilmente di porsido, e d'altri marmi fini.

3. Le Cappelle di essa, che per altro sono bellissime, cedono nondimeno all' Altar Mazgiore, ed à quelle di Sant' Ignazio, e di S. Francesco Xaverio; le

4. Il quadro maggiore della Cappella di S. Ignazio è del pennello di Girolamo Impararo nostro Napoletano: ed i trè più piccioli di sopra di Giuseppe di Rivera.

5. Ne' due nicchi di questa Cappella, distinti da quattro bellissime colonne, sono due statue formate dal mentovato Cavalier Cosmo Fansago, una delle quali rappresenta Davide con a' piedi la testa di Goliat: e l'altra il Profeta Geremia, in una certa positura malinconia, che l'arte non potrebbe esprimer più.L'altra Cappella è simile a questa nell'Architettura. L'Altar maggiore è principiato assai magnificamente. ma non ancora compiuto.

La Cupola di questa Chiesa eccede nella grandezza tutte le altre, che si veggono in Napoli, la sua dipintura è opera tutta del Cavalier Lanfranchi.

7. Le volte della testa della Chiesa, e del corpo sono state dipinte dal Cavalier Massimo Stanzione, e le braccia da Bellisario Corenzio.

8. Nella Sagrestia infin dal tempo dell'Engenio vedevasi la Tavola, in cui è il Salvator del Modo, di rara dipintura, la qual fù fatta da Lonardo Pistoja.

9. E' questa Chiesa molto ricca...

d'argenti, e di statue dello sesso metallo, ed in particolare vi è una ssera,
dove si espone Christo Sagramentato,
tutta tempestata di diamanti, ed altre,
pietre preziose; cosa degna di esser veduta si per la ricchezza, come per la
nobiltà del lavoro. Oltre a questo abbonda di ricchissimi Palliotti d'Altari
sì di argento, come di ricamo, ed anche di paramenti sagri di broccato, di
controtagli, e di ricamo, l'argento della Sagrestia è stimato 150. mila ducati di
peso senza le manisatture.

10. Nella sepoltura della Principessta di Bisignano benefattrice, vi sono
trè altri sepolcri di porsido, cioè uno di
Nicolò Sanseverino ultimo Principe di
Bisignano: l'altro della Principessa sua
moglie, siglia del Serenissimo Duca di
Urbino; e l'altro del Duca di S. Pietro
in Galatina loro unico sigliuolo. Nel
sepolcro del Principe si legge il seguente epitasio.

Nicolao Berardino, patrio genere ex totius Italia nobilissima, & apud Hispaniatum Reges maximos grandi Sanseverinotum Prosapia: materna ex Castriotis Epitotarum Regibus, Bisianensium Principi,
S. Marcis & S. Petri Duci Clarimontis, &
Tricarici, ac equitum Catafractorum.
Ductori Isabella Feltria a Rovere ex
Sereniss. Urbinatum Ducibus, conjugi
amantiss. Messis, P. vixit Ann. LV?
M.VI.

M. VI. D. XX. Occidit Regia liberalitatis exemplar X Kal. Nov. M. DC. VI.

più Congregazioni con i loro Oratorii, dove in tutte le seste si uniscono per sar gli esercizii spirituali. E la prima è de Cavalieri, Ussiziali, e Dottori, e di questa sono li Governatori del Monte de poveri vergognosi. La seconda è de Cavalieri giovani. La terza è de Cavalieri fanciulli. La quarta de Curiali, e Mercatanti. La quinta d'Artigiani. La sesta costa di persone così nobili, come plebee.

Nel 1687 la seconda Cappella nell' entrar a man dritta è stata dipinta dal famoso Luca Giordano, a concorrenza la volta all'incontro dal Cavalier Farelli, e la volta sopra la porta picciola da Francesco Solimeno, tutti trè insigni dipintori. Si era preparato per dipingere il quadro grande sopra la porta maggiore dal sudetro Luca Giordano, maper cagione del tremuozo del 1688 siù sospeso di fare.

Della Real Chiesa di S. Chiara.

1. La Real Chiesa di S. Chiara, e per antichità, e per magnificenza di edisicio, è una delle più riguardevoli, che siano in Napoli. La sua lunghezza è di 320. palmì, la larghez-

D' FORESTIERI. 167
ghezza di 120. Il sossittato è altissimo,
e ben'architettato, e coverto al di suori
tutto di piombo. Fù dipinta tutta la
Chiesa dal Zingaro, ma tali pitture
hoggi non si veggono.

da Ruberto Rè di Napoli, e dalla Reina Sancia d'Aragona sua moglie. Principiato si l'edificio nel 1310. e compiuto nel 1328. consecrato nel 1340. congrandissima solennità, e pompa da dieci Prelati, cioè dagli Arcivescovi di Brindisi, di Bari, di Trani, d'Amalsi, e di Consa, e da' Vescovi di Castell'a mare, di Vico, di Melsi, di Bojano, e di Muro. Le memorie della edificazione, del compiniento della fabbrica, e della consecrazione sono intagliate intorno al Campanile. Dalla parte Orientale nel tenor seguente:

Anno sub. Domini- milleno - Virgine nasi Et- tricenteno - conjuncto - cum- quadrageno,

Octavo, cursu. currens. indictio. stabat.

Pralatiomultio sacrarunto bico numeratio Go Piuso boco sacrato Brunduso Metropopolitao

R. Bari, Prasul. B. sacrat. & ipse. Tranensis.

L. dedit. Amalfa. dignum. dat. Contia. etrum.

Pq. Maris Castrum. Vicus. IG. datque.

G.Bo-

63 Guid

G. Bojanum. Murum. fert. N. Veneran.

Nella iscrizione, che guarda Tramontana si legge:

Rex. & Regina-flant. bic. multis. societi.
Ungaria. Regis. generosa. firpe. creatus.
Conspicit. Andraas. Calabrorum. Dux.
veneratus.

Dux- pia. dux. magna. consors. buicque. Joanna.

Neptis. Regalis. sociat. soror. & ipsa...

Illustris. Princeps. Robertus, & ipse. Tarenti.

Ipse. Philippus. frater. vultu. reverenti.

Hoc. Dux. Duracij. Karolus. spectat. re-

Suns que duo fratres Ludevicus & ipse Robertus.

Nella parte, che guarda Mezzo di è scritto:

Illustris. clarus. Robertus. Rex. Siculo-

Sancia. Regina. pralucens. cardine. me-

Clari. Consortes. virtutum. munere. for-

Virginis boc. Clara Templum fruxere. beata.

Postea. dosaruns. donis. multisque. bea-

Vivant, contentai domina, fratresque, Minores.

San-

De' Forestiert.

Sancta. cum. visa. virtuibus. & redimita.

Anno. milleno. centeno. ter. sociato.

Deno. fundare. Templum. capere. Ma-

Nella parte, che riguarda Occidente, è descritta la concessione delle Indulgenze, e grazie, che godono i Fra-ti Minori di S. Francesco per tutto il Mondo, fatta da PP. Giovanni XXI.

Anno-milleno-terdeno-consuciato.

Et tricenteno. quo. Christus. nos. reparavit.

Eleuses. cunctas. concessit. Papa. Ioannes. Virginis. buic. Glara. Templo. virtute. colendo.

Obtinuit. mundo. toto. quas. Ordo. Minorum.

Si. ves. Sanctorum. cupitis. vitamą; piorum.

Huc. deredentes. veniatis. ad bas. reverenses.

Dicite. quod. gentes. boc. credant. quaso. legentes.

Il detto Campanile su cominciato nel mese di Gennajo del 1328 mà per la morte del buon Rè Ruberto, rimase impersetto; per salirvi fino al sommo su ascende per 215. gradini.

4. Nell'atrio, ò sia tribuna dell'Altar maggiore il sudetto Rè sè porre due colonne di candido marmo, arrificiosamente lavorate, ed è fama fossero state

del Tépio di Salomone, secondo il Gonzaga, riferito da Engenio, e ve ne sono anche due altre fatte a somiglianza delle accennate, con tale artificio, che appena possono distinguersi.

fepoltura del Rè Ruberto, colla sua statua, a' piedi della quale si legge questo verso:

Cernite Rubertum Regem virtute refer-

Mutò vita a'16. di Gennajo del 1343. havendo regnato anni 33. e giorni 15. sù il più savio, e valoroso Rè, che sosse stato in quella etade, ornato di giustizia, prudenza, liberalita, e religione. Fù grandissimo Teologo, e Filososo, e da tutti i virtuosi sommamente
amato, per essere stato un novello Mecenate de'suoi tempi. L'Altar maggiore
è maraviglioso per essere sostenuto da
moltisime Statue di marmo, esso Altarè è d'un sol pezzo di marmo lungo palmi 18. largo 7. alto 1.

6. A destra dell'Altar maggiore è il sepoloro di Carlo illustre Duca di Calabria sigliuolo del Rè Ruberto, collasseguente sscrizione.

Hic jacet Princeps Illustris D. Carolus
Primogenisus Sereniss. Domini nostri D.
Roberts Dei gratia Jerusalem, & Sicilia
Regis inclyti Dux Calabria, & prafati
Domini nostri Regis Vicarius Generalis

Falationo del Remo de Driche di Norabergo.
A.V.A.S. la dicris Care ha avi iccleito le Principali Monarchie d'Curope d'Imperatrici e Regine, e fra l'altre la Chie le
Regin di Spagna, rotto il asifelica souerne questo Regno ripe
ra, ridene regionano buente de diatre la più glorro ra menso riedi querte littà. di VIAS: att. Servit Antonio Bulfa

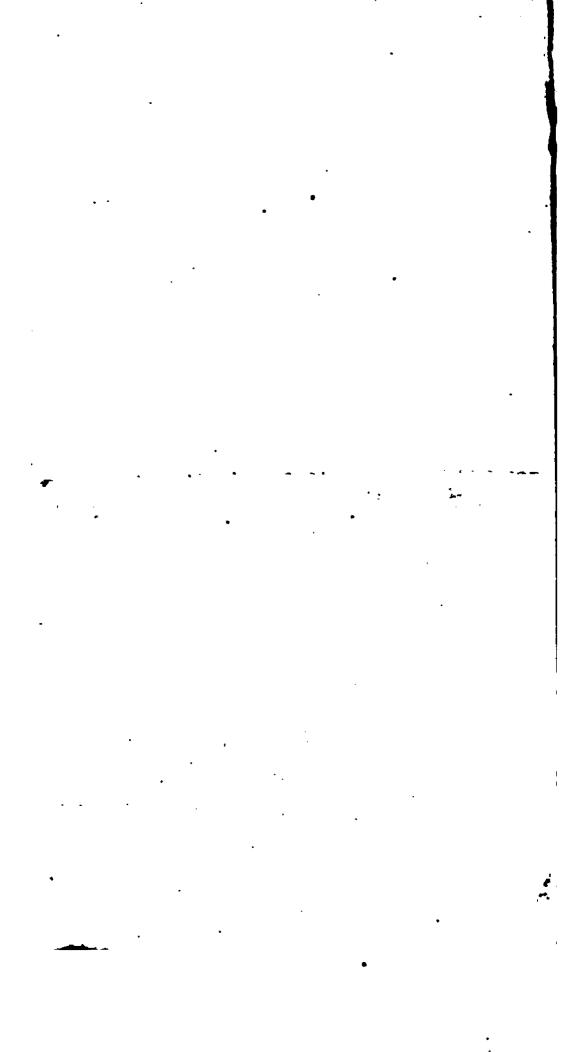

DE'FORESTIERI. 171
qui justitie precipuus zelaior, & cutsor, ac Respublice strenuus desensor, obiit autem Neap. catbolice receptis Sacrosanse Ecclesia omnibus Sacramentis, Anno Domini 1328. Indist. 12. Anno atatis sua XXX. Regnante seliciter presato Domino no nostro, Rege Regnorum ejus anno XX. & c. nell'anno 1686. essendo caduto un poco della volta del Sepolcro, su dal Sagristano mostrato al Sig. Antonio Bulison, in compagnia di molti Cavalieri forastieri, il corpo di Carlo ancora intatto.

7. Nella sinistra dell'Altar maggiore è il sepolcro con la statua di marmo,
corona in testa, e veste seminata di gigli d'oro, di Maria sorella di Giovanna Prima, e moglie di Carlo di Durazzo, appresso di Roberto del Balzo Conte d'Avellino, e poi di Filippo Principe di Taranto, ed Imperador di Costantinopoli, col seguente epitasio.

Hit jacet corpus illustris Domina Do Maria de Francia Imperatricis Costantinopolitana, ac Ducissa Duracii, qua obiil anno D. 1366 die 20. mensis Maii Ind 4.

8. Appresso è il sepolcro d'Agnese, la quale sù prima moglie di Can della Scalea, e poi di Giacopo del Balzo Principe di Taranto, ed Imperador di Costantinopoli, ed insieme con lei sù sepellita Clemenzia sua minor sorella già morta 12. anni prima, amendue si-

H 2 gliuo-

172

gliuole della già detta Maria, e di Carlo Duca di Durazzo, e quivi si veggono le statue loro coronate, ove si legge:

Hic jacent corpora I.lustrissimarum Dominarum D. Agnesis de Francia Imperatricis Constantinopolitana, ac Virginis D. Clementia de Francia filie quond. Illustrissimi Principis D. Caroli de Francia Ducis Duracii.

Nella Cappella della famiglia S. Felice è un sepolero di basso rilievo di singolarissimo scalpello, ove si legge

la seguente iscrizione.

Hic jacet Corpus Domini Ludovici primogenici Domini Carols Duçis Duracii, & Doming Maria filia Domini Caroli Ducis Calabria, & Ducissa Duraciis qui obiit A.D. 1343. 13. lun. Ind 2.

10. Nella Cappella, ch'è sotto l'Organo, ov'è il picciol sepolero di Maria figliuola di Carlo Duca di Calabria, e di Maria di Valois, col seguente epitafio:

Marie Caroli Inclyti Principi Domini Ruberti Jerusalem , & Sicilia Regis Primogeniti, Ducis quen. Calabria filie, bic corpus tumulatum quiescit : anima suscepio sacro lavacro, infantili corpore dum. adbuc ordiretur, soluto, fruente diving visionis luminis claritates post judicium. corpori incorruptibili unienda.

11. Apprello la Sagrestia vedesi il cenotafio della Reina Giovanna Prima, la quale veramente sù sepellita nella...

Chie-

DE' FORESTIERI. 173 Chiesa di S. Francesco del Monte Gargano, come habbiam dimostrato nell' anno 1382 nella Cronologia de' Vescovi, ed Arcivescovi Sipontini, stampata in Manfredonia nel 1680. e l'asserma di vantaggio Teodorico Segre:ario di Urbano VI-de schismate lib. 1 cap. 25. ed hò io veduto nella detta Chiesa di S. Francesco la statua di lei, ed il sepolcro di marmo, colle sue insegne, e suo nome con due soli caratteri espressi, cioè R. I. perciocchè havendo ella fatto morire ilrangolato ad un veron nella Città d'Aversa Andrea suo marito, venuta ella doppo in potestà del Rè Carlo, questi la mandò ad esser custodita nel Castello di Monte S. Angelo in Gargano, ed un giorno, mentre che quivi Giovanna nella sua Cappella. orava, su da quattro manigoldi Ungari strangolata. L'iscrizione del ceno: a-fio, in Santa Chiara di Napoli, è il seguente:

Inclyta Parthenopes jacet bic Reginas

Prima, prius felix, mox miseranda.

Quam Carolo genitam multavit Carelus alter,

Qua morte illa virum sustulit ansè

MCCCLXXXII. 22. Mais v. Indies. 12. Nella Cappella della famiglia

Ba-

Baratta è la tavola, in cui sono i SS. Giovanni Apostolo, e Luca Vangelista, e molti Angeli intorno ad un picciol quadro della Reina de' Cieli: opera di Silvestro Buono rarissimo dipintore, nostro Compatriota.

un sepolcro di candidi marmi, sopra del quale è una bellissima statua d'una donna, fatta dal maraviglioso scalpello di Giovanni da Nola, e di sotto si legge il seguente epitasio, composto da Antonio Epicuro dottissimo Poeta Napolezano.

Nata ebeu miserum misero mibi nata Parenti,

Pnicus at fieres unica nata dolor-

Nam tibi dunq; virum, tedas, thalamumque putabam,

Funera, & inférias anxius ecce paro. Debuimus tecum poni Materque, Paterque,

Us tribus bac miseris urna paratas

14. Aggiugnerò qui l'epitasso satto allo stesso Epicuro, che quivi parimente si legge:

Antonio Epicuro. Musarum Alumnos Bernardinus Rotas primis in annis studiorum socio, posuis. Morisur octuagenarius, unico sepulto silso. I nunc & diù vivere miser cura. M. D. I.V.

15. În questa Chiesa vi è il corpo del

De' Forestier. 175 del B. Filippo di Nazione Francese della Città d'Aquerio, Sacerdote Francescano, che catico d'anni, e meriti, illustre per miracoli da Dio a sua intercessione operati ed in vita, e dopo morte, passò a miglior vita a' 18. di Giugno nel 1369, le cui sante azioni scrivecompendiosamente l'Engenio.

16. Frà gli ricchissmi ornamenti, che sono in questa Real Chiesa vi sono le coltre di tutti li Personaggi Reali morti, dominante sa Monarchia, e tra-l'argenterie v'è una Custodia, ò sia Tabernacolo ben grande con molto artisicio lavorata. Le Monache, tutre di famiglie cospicue, che sono in questo Monistero, ascendono al numero di 350.

# . Di S. Francesco delle Monache.

TScendo dalla Porta picciola di Santa Chiara, chi è curioso di pitture, entri nella Chiesa di San Francesco delle Monache, e vederà nell' Altar maggiore la Tavola, ov'è N. Signore, che ascende al Cielo: opera di Marco da Siena.

#### Di S. Girolamo delle Monache.

TIEl 1434 fù edificata questa Chiesa, e Monistero da Suor Gratia Sorrentina, da Suor Luisa Lapisana di H PozPozzoli, da Suor Orina Cacciottola, e da Suor Caterina di Calabria, per le Monache del Terz' Ordine di San Francesco.

La Cupola della Chiesa sù fatta da... Antonio Cantelmo Conte di Popoli

terzo, e secondo d'Alviro.

Hoggi la detta Chiesa è ridotta inuna forma assai nobile, adornata a paragone di qualsivoglia altra delle Monache di Napoli, le quali universalmente han fatto delle loro Chiese tanti terrestri Paradisi.

# Di S. Cosmo, e S. Damiano.

I N questa Chiesa sono due Tayole asla sai belle, nelle quali veggonsi la Natività del Signore, e la venuta de' Magi: opere di Andrea da Salerno.

# Di S. Giovanni de' Pappacodi.

evvi la Chiesa di S. Giovanni maggiore evvi la Chiesa di S. Giovanni Apostolo, e Vangelista, edificata nel 1415 da Artusio Pappacoda, Cavaliere del Seggio di Porto, il quale vi sè fare la porta di candido marmo a simiglianza di quella dell' Arcivescovado: opera alla Gotica, ma eccellentissima. Questo Artusio, stimato morto per accidente apopletico, sù sepellito: e trè gior-

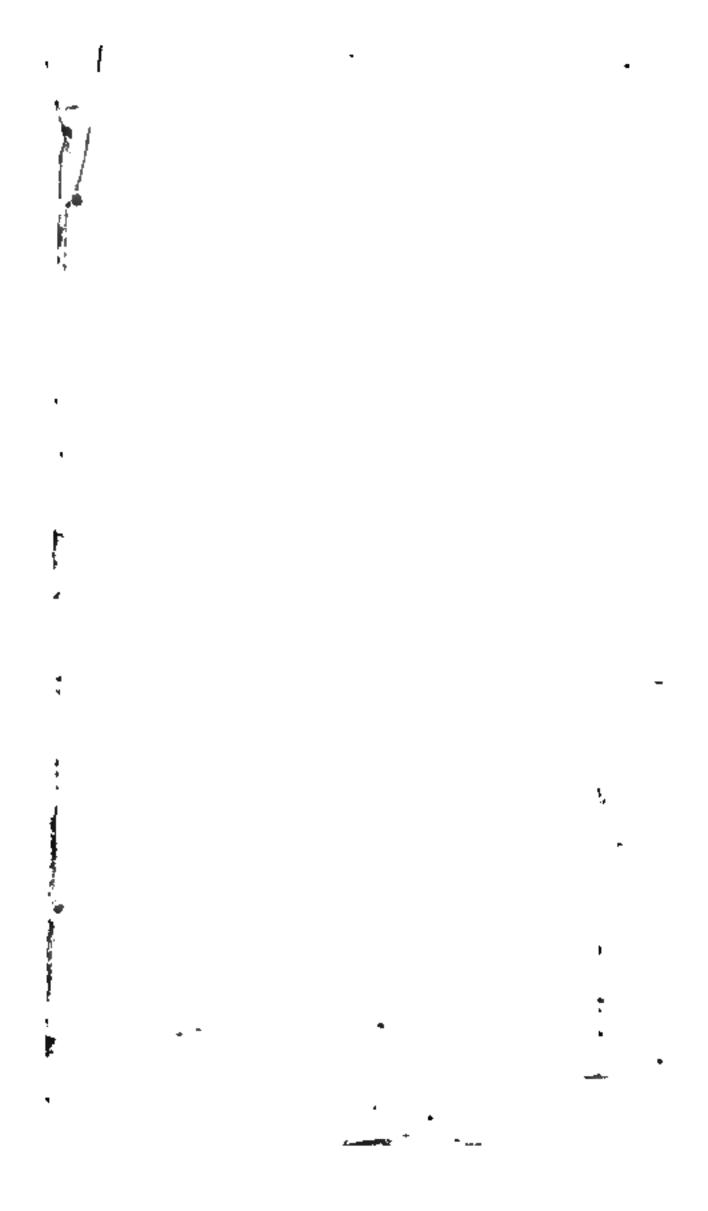

I

ii A]
[415]
lel S

a po a di lla (

o A.

DE' FORESTIERI. 177
ni doppo apertasi la sepoltura, sù trovato di differente sito: segno evidente,
che quando sù sepellito non era ancora
morto.

2. Quivi sono due sepoleri colle statue di marmo, nelli quali sono sepolti due Vescovi uno di Tropea, e l'altro di Martorano: le iscrizioni delli quali non vò tralasciare, e per essere ben satte, eperche contengono due azioni insigni, degne di Vescovi-

Sigismundo Pappacuda Franc. F. Tropejensium Prasuli, Viro opt. & Jurisconsulto; qui cum in cœtum Cardinalium,
suisset a Clemente VII. adscitus, maluit
in Patria Episcopus vivere. Haredes Pos.
Vixit Ann. LXXX. M. VI. D. X. obije
1536.

Angelo Pappacudæ Franc. Fil- Marsoranensi Episcopo, Viro ornasisse qui sumon magnis opibus magnum exercens animum, nulla magis in re, quam in aliorum levanda inopia suis bonis usus est.
Haredes B. M. Decessis ex mortalibus Ano
Nas. IXVI. Ab orsu mundi redivivis'
1537.

# Della Chiesa di S. Domenico Maggiore.

Domenico era anticamente una picciola Chiesa collo Spedale per li poveri infermi sotto il titolo di S.Mi-

chele Arcangelo a Morfisa, così detto dalla famiglia Morfisa, spenta nella. Città di Napoli. Nell'anno 1116. sù da Pasquale II.conceduta a'Padri di S.Benedetto', e poi da questi nel 1231. passò a' Padri Predicatori, per opera di Gosfredo Cardinale del Titolo di S.Marco, Legato Apostolico di Papa Gregorio IX. in Napoli, col consentimento di Pietro Arcivescovo di Napoli, de' suoi Canonici, e di Marco all'hora Abate di detta Chiesa.

2. Doppo sù consagrata in honor di S. Domenico da Alessandro IV. il quale a' 5. di Gennajo del 1255, sù assunto al Papato nella Città di Napoli; della qual consagrazione sà testimonianza un marmo, che stà à sinistra della portamaggiore di questa Chiesa. E quantunque i Padri ne. fossero in pacifica possessione, pur tuttavia ne procuraro no la seconda concessione, la quale sù fatta da Aiglerio Arcivescovo di Napoli nel 1269.

3. Frà questo tempo i Siciliani nella loro Isola, per odio contro d'alcuni Francesi, gli uccisero tutti, con darsi frà di loro contrasegno, all'hora di Vespro, ordinato, (e quindi nacque il Proverbio del Vespro Siciliano) e si ribellarono da Carlo I. dandosi al Rè Pietro d'Aragona, onde nacque grandissima guerra; ed essendo andato il Rè

Car-

De' Forestieri. Carlo I. in Guascogna nella Città di Bordeos per combattere col Rè Pietro, lasciò suo Vicario Generale Carlo suo figliuolo Principe di Salerno; questi combattendo con Ruggieri d'Oria, Ammiraglio del Rè Pietro, per tradimento di Pagano trombetta, che gli forò la. Nave, si diede a Ruggieri a' 5, d'Agosto del 1284 e fatto prigione sù condot-to in Cicilia, indi in Barcellona, senza speranza alcuna di poterne uscire; ma raccomandandosi egli fervorosamente a Santa Maria Maddalena sua Avvocata, e Protettrice, fù liberato ò miracolosamente, come riferiscono il Surio, il Pierio, il Razzi, il Turgillo: ò pure ispirando I D D 10 le menti de gli huomini per intercessione della Santa, sicchè si venisse all'accordo, ed alla pace, la. quale segui, per la morte del Rè Pietro, ferito mortalmente nella guerra di Girona, ed estinto in Villafranca a' 6. di Ottobre del 1285. Così quietate le cose, Carlo II. sù coronato Rè dell'una, e dell'altra Sicilia, dopo la morte del Padre, da Nicolò IV. Indi giunto in Napoli, compì, e ridusse a persezione la presente Chiesa, sotto il titolo della. Maddalena, da lui per prima comincia-ta, ov'esso Rè di sua mano haveva posta la prima pietra, benedetta dal Cardinal Gerardo Vescovo Sabinese, Legaro Apostolico, nel giorno dell'Epifania... 4. Giundell'anno 1283.

4. Giunto egli all'età d'anni 61. del Regno 25. mesi 2. e giorni 27. 2' 4. di Maggio del 1309, con dolor di tutto il Regno parti dal mondo, nel Palaggio di Poggio Reale; e non è memoria, che fosse pianto Principe tanto amaramente, quanto cottui, per la liberalità, clemenza, ed altre sue rare virtù. E sù sì grande l'assezione, che portò alla-Religione Domenicana, che volle esser sepellito in Provenza nella Chiesa di S. Maria di Nazaret delle Monache dell'Ordine de' Predicatori, da lui in vita edificata, e data a' Padri dello stess'Ordine, e lasciò à questa Chiefa... in segno della sua amorevolezza, il suo cuore, ch'or si vede imbalsamato in... una picciola uma d'avorio, ove fi leggono queste parole:

Condisorium boc eff cordis Caroli II-Illustrissimi Regis, Fundatoris Conventus.

Ann. Domini 1309.

E sù la porta del cortile di questa. Chiesa, sotto la sua statua si leggono i seguenti versi:

M. CCC. IX.

Carolus extruxis : Cor nobis pignus amoris

Servandum liquit; catera membras suis.

Ordo colet noster a tanto devictus amo-TC,

Extollesque virum laude perennes pium. 5. Que.

5. Questa Chiesa è stata ultimamente co' nobilissimi stucchi adornata, contenduta bella al pari della sua magnisicenza. Sono in essa molte cose notabili, delle quali rapporteremo le più degnera di essere considerate.

6. La Cupola della Cappella del Conte di S. Severina, fù dipinta da Andrea da Salerno, e nello stesso luogo si leggono queste sentenze:

Pietati > & memoriæ perpetuæ sa-

Honeste militie continud Comet Vi-

Fulgere Cœlo datum est, virtutis præmio, bonis.

Viraque prospecta est, constructa vitas

Capece è la ravola rappresentante Christo sù la Croce: opera di Girolamo Capece, vero ornamento de Cavalieri del suo tempo; perciocchè oltralle polite lettere, sapeva di Musica, da se imparò il dipignere col veder so lamente i dipintori, e sè tal prositto, che gli stessi dipintori vedendo le opere di lui, ne stupivano. Fè anche il Christo di legno, che vedeasi nell'architrave di questa Chiesa. Fiori nel 1570.

8. Nella Cappella del Santissmo Crocisisso, che parlò à San Tomaso, quanquando gli disse: BENE scripssi de MB Thoma; quam ergo mercedem accipies? ed ei rispose: Non aliam, nis se ipsum: vedesi il mentovato Santissimo Crocisisso, con San Giovanni ad una parte, e la Beatissima Vergine dall'altra, e sotto un quadro di gran vaghezza, che rappresenta la deposizione dalla Croce: opera, in quanto alla maniera, siimata da pratichi dell'arte, del famoso Zingaro.

9. E' adorna questa Cappella di molti, e nobil sepoleri delle famiglio Carafa, e Sangro, con bellissimi epitasi, delli quali soggiugnerò il più breve, assisso al più bello, e ricco sepolero con statua, ed armi della famiglia Carafa, che così leggess:

Huic

Virtus gloriam, Gloria immortalitatem

Cemparavis.

M.CCCC.LXX.

del Dolce, ò Doce, è una bellima. Tavola della Beatissima Vergine col suo Figliuolo nel seno, l'Angelo Rafaello, ch'accompagna Tobia (vero ritratto di Pico della Mirandola) e S.Girolamo, di rara dipintura: opera di Rafaello Sanzio da Urbino eccellentissimo dipintore, discepolo di Pietro Perugino, che siori nel 1512.

.11. Nel-

Brancaccia, dedicata à San Domenico, si vede il vero ritratto del detto Santo, cavato dal vivo.

12. Presso la Porta della scalinataleggonsi frà gli altri epitasi, questi della famiglia Rota.

Portia Cappcia, Viva gaudium, mortua mariti gemitus, bic sita est e Bernardinus Rota the saurum suum condidit. Fecit nolens, secit nec mori potuit Raptas est è sinu Charitum M. D. LIX. Discessit, non decessit e Infelix ille, qui mortua Portia, vivus cum ea sepeliri debuit. Enssimul bic singi pertulit, ut quando aliter nequit, saltem marmore conjuge siut liceat; Lugete Musa interim. Abyt, non obyt.

Joanni Francisco Rotæ, Æquiti pulcherrime interempto, quod ad Sebethum, flumen, pro Patria armis sumptis, medius inter hostes viam sibi virtute mortens aperuisset. Fratres in egregii facti memoriam Pos. Publicis elatus lacrymis.

M. D.XXVII.

Io: Baptista Rota supra atatem strenuo, qui dum ad gloriam properat x insigns ad Ravennam clade, in acie pro Rege suo pugnans occubuit. Fratres mæstissimi Fratri optimo. Vix. Ann. XIX. Erepsus. M.D.XII.

13. Nella Cappella del Carafa fondata da'Conti di Maddaloni si vede la Stadera col motto: F 1FINE IN TANTO. M. CCCC. LXX. Volendo significare, che sino, che durerà la Giustizia, durerà la Casa Carafa, hoggi cospicua.

ov'è la Statua di S. Stefano Protomartire, vedesi la sepoltura colla statua di Diomede Carafa Cardinal d'Ariano, fatta a tempo, ch'egli era Vescovo, ove si legge il seguente distico:

Vivat adbuc, quamvis defunctum oftendat imago:

Discat quisque suum vivere post tumulum.

15. Nella stessa Cappella è un sepolcro di marmo, colla statua del Patriarca Bernardino Carasa, e col seguente epitasio:

Ossibus, & memorie Bernardini Carrafa Episcopi, & Comitis Theatini, Patriarcha Alexandrini positum. Hieronymus Carrafa patri unanimi cum lacrymis
fecit. Vix. Ann. XXXIV. Morte judicante satis eum vix ise din, cui nibil ad
ullam, vel prudentia, aut litterarum,
laudem addi ulteriùs posset: contra gravitès conquerente furtuna, ereptam sibi facultatem amplissimi honoris, quem jam paraverat illi deserendum. Fato sunctus est
anno salutis (bristiana. 1505.

16. Nell'Altar di questa Cappella.

è la tavola della Lapidazione di S. Stefano di rara dipintura: opera di Lionardo, detto da Pistoja. In

La Cappella del Duca d'Acerenza hà la tavola, in cui è la Vergine dall'Angelo annunziata fatta da Tiziano da Cadoro celebre dipintore, il qual su chiaro al Mondo nel 1546.

19. Sopra le dette Cappelle veggonsi altri sepolcri, due delli quali sono i seguenti: il primo è di Filippo quartogenito di Carlo II. Rè di Napoli, questo sù Principe d'Acaja, di Taranto, ed Imperador di Costantinopoli, il quale passò da questa vita a' 26. di Decembre nel 1332. Il secondo è di Giovanni Duca di Durazzo, Principe della Morea, Signor dell'honor di Monte Sant' Angelo, e Conte di Gra-vina, per successione di Pietro suo fratello: sù questo ottavogenito di Car. lo II. e morì ne' 5. d'Aprile del 1335. il tutto si raccoglie dalle loro iscrizioni, che ivi sono.

20. All'incontro della Cappella. del Principe di Stigliano è quella di Fabio Arcella Arcivescovo di Capova, ove si veggono la Reina de' Cieli, col Bambino nel seno, ed altre statue di candidi marmi di pregiata scultura, lequali furono fatte da Giovanni da Nola.

21. Nella sepoltura di Bernardino Rota, nella Cappella di S. Gio: Battistate oltre alla sua statua, vi sono quelle del Tevere, e dell'Arno, celebratissimi Fiumi nell' Italia, ed anche dell'Arte, e della Natura, e quivi si legge:

Rotam flet Arnus, alque Tybris ex-

Cum Gratisi queruntur Aonis Dive Ars ipsa luget, luget ipsa Natura, Florem persisse candidum Poetarum.

Bernardino Rose Patri optimo Antonius, Io: Baptista, & Alphonsus Filis Poss-Morstur M. D. LXXV. Ann. agens LXVI.

22. La tavola della Cappella Lanatia, in cui è dipinto l'Angelo Michele, con sotto i piedi il demonio, sù satta da Gio Bernardo Lama.

23. Dirimpetto a questa Cappella è quella della famiglia Bucca d'Aragona, ove si vede un quadro, in cui sono Christo Nostro Signore, che porta la Croce sù gli homeri ed altri personaggi d'eccellente dipintura, e secondo alcuni, si tiene opera di Vincenzo, secondo altri di Gio: Corso illustre dipinture.

24. Nella Cappella della famiglia.
Bonito, si vede la statua d'un Vescovo della famiglia, opera del celebre scalpello del Finelli.

25. Vicino alla porta grande a man sinistra, quando si entra, è una bellissiDe' Forestiert. 187
ma Cappella della famiglia Franchi, la
quale fù destinata per ponervi le Reliquie, che si conservano in quella Chiesa: ivi si ammira una famosa Tavolapittata dal Caravaggio. Presso questa è
un'altra di S. Giuseppe, dove si veggono due quadri del famoso Guidoreni, che nuovamente ci sono stati tiposti.

26. Nella Sagrestia di questa Chiesa sono molte tombe co' suoi Baldacchini di tela d'oro, e di broccato, e quivi, sotto la figura della morte si leg-

ge:

Sceptra ligonibus aquat.

Memoria Regum Neapolitanorum Aragonensium, temporis inžuria consumpta s
pietate Catholici Regis Philippi, Soanne, a
d Stunica Miranda Comita, & in Regno
Neap. Prorege curante, sepulcra instaurata Ann. Domini 1594.

Nella Tomba di Alfonso Primo si legge:

Inclytus Alphonsus, qui Regibus ortus

Ausonia Regnum primus adeptus, adest.
Obřit Anno Domini 1458.

Nella Tomba del Rè Ferrante I.

Ferrandus senior, qui condidit aurea.

sacla,

Mortuus : Ausoniæ semper in ore ma-

Obiis Anno Dimini 1494.

Nel-

188 Guiba Nella Tomba del Ri Ferrante II. Ferrandum Mors sava diù sugis armas gerensem,

Mox illum, positis impia falce necas?
Obist Anno Domini 1496.

Siegue poi la Tomba della Reina-Giovanna sua moglie, la quale sù si-gliuola di D. Giovanni d'Aragona-, fratello d'Alsonso Primo, già moglie di Ferrante Primo:

Suspice Reginam pura bospes mente Joannam,

Bs cole, que meruit post sua fata coli. Obiis Ann. Dni 1518. 28 Augusti.

Appresso è la Tomba di D. Isabella d'Aragona, figliuola d'Alfonso I. Rè di Napoli, e d'Ippolita Maria Sforza, la qualit su moglie di Giovan Galeazzo Sforza, il giovane, Duca di Milano: Hic Isabella jacet, centum sata sanguine Regum,

Qua cum majestas Itala prisca jacet; Sol, qui lustrabat radiis sulgentibus Orbem,

Occidit: inque alio nunc agit orbe diem.
Obiit die 11. Febr. 1524.

27. Sieguono altre tombe di D.Maria Aragona Marchesa del Vasto, d'Antonello Petruccio, ch'era Segretario di
Ferrante, capo della congiura de'
Baroni, il di cui corpo si-vede intatto, e de' Duchi di Mont' Alto della famiglia Aragona, co' loro epigrammi,

De' Forestieri. 189 mi, che si tralasciano per brevità; solo ne accennerò una, che meritò il nobile Epigramma di M. Lodovico Ariosto, ed è la tomba del Marchese di Pescara. L'Epigramma è il seguente, satto à modo di dialogo.

Quis jacet hoc gelido sub marmore ?

Maximus ille

Piscasor, belli gloria, pacis honos.

Nunquid & hic pisces cæpit? Non. Ergo

quid? V rhes,

Magnanimos Reges, Oppida, Regna,

Dic quibus bæc cæpit, Piscator retibus?
Also

Duces.

Consilio, intrepido corde, alacrique, manu.

Qui tantum rapuere Ducem? Duo Numi-

Viragerent quisnam compulit? Invi-

At necuere nibil , vivit nam fama supersies

Que Martem s & Mortem vincit > & Invidiam.

28. Era il cortile di questo Tempio anticamente l'Università degli studi, e principalmente di Legge, Filososia, Medicina, e Sagra Teologia, il quale su istituito da Federigo Il e frà gli altri Dottori, che vi vennero, uno su Bartolo-

tolomeo Pignatelli da Brindisi. E nella sagra Teologia vi su Lettore ne' tempi di Carlo I. l'A gelico nostro San Tomaso d'Aquino, à cui, ordina; si doni un'oncia d'oro il mese, mentr'egli seggeva in derto Studio, il che si verifica dal registro di Carlo I. l'anno 1272. I. Ind. F. I. e dal marmo, c'hor si vedepresso la porta dello studio della Teologia, ove si segge:

Viator, hue ingredient, siste gradum, at que venerare hanc Imaginem, & Cathedram, in qua sedent Mag. ille Thomas de Aquino de Neap- cum frequente, ut par erat, auditorum concursu, & illius seculi felicitate, ceterosque quamplurimos admirabili doctrina Theologiam docebat, accersito jam a Rege Carolo I. constituta illimércede unius uncia auri per singulos menses. R. F. V. C. in Ann. 1272.

D.S.F.F.

Hoggi non più in questo cortile si legge, ma nella publica Università suori la Porta di Costantinopoli, della quale già parlato n'havemo.

Quivi frà la porta maggiore della. Chiesa, e quella del Convento, vedessi un'antica Iscrizione di questo tenore:

note: Nimbifer ille Deo mibi sacrum invidit Osirim,

Imbre tulit mundi corpora mersas freto.

In.

De' Forestieri. 191 Invida dira minus patimur fusamque fub Axe Progeniem caveas , Trojugenamque stucem. Voce precor superas auras, vo luminas Crimine deposito posse parere viam Sol veluti jaçulis Ittum radiantibus undas Si penetrat gelidas ignibus aret aquas. La quale, perche molti anni sono, stava. all'orificio di una cisterna, il P. Fr. Cipriano da Napoli la spiegò in significato, che nel fondo di detta Cisterna nascosto fosse il corpo del B. Guido Marramaldo, con gli argenti della Chiesa;e però intitolò il suo lib. Cisserna discomfi veria. Contra la cui opinione io scrissi il Filo d'Arianna, provando esser quella. 272 pietra epitafio fatto ad un Naufrago, perche in fatti quella Pietra non erale della Cisterna, mà fù levata dal suolo suo della Chiesa, quando sù trasportato il qua Coro. 29. In questo famoso Tempio si serba il Braccio dell'Angelico Dottore, ve e'l suo corpo è sepellito in Tolosa. 30. Ultimamente essendo passato a miglior vita Monsignor Domenico Cennini Vescovo di Gravina e General Mi-nistro dell'Inquistione di Roma nella... città, e Regno di Napoli, per testamen-to si hà eletto la comune sepoltura de' Fra-

ella

mpi

To-

loni

can

2. I

:de/

[eo

imis

asbe

omat

llius

uri

Ħ.

192 Gurd

Fratri Predicatori, in questa Chiesa; la qual cosa è stata con solemnissima pompa funebre eseguira dall'Eminentialmo, e Reverendictimo Sig. Cardinale Fra Vincenzo Maria Orsini dell'Ordine de'Predicatori, Arcivescovo Sipontino; il quale siccome gli assistette infino all'ultimo respiro, così esecutor testamentario hà voluto colla sua pietà adempire la. volontà del Testatore infino ad una menoma fillaba- Ed in memoria di un tanto Prelato hà fatto incidere in marmo la seguence iscrizione, che leggesi nella parete del braccio destro di questa. Chiesa, quale iscrizione non habbiam. voluto che mancasse alle nostre stampe, come parto della nostra penna, qualunque egli sia:

Dominico Cennini Patritio Senensi, Gravinensium Pětisici, Magno Cardinali Cennini Consobrino suo sola purpura inferiori: Vitæ integritate, morum suavitate, do-Grine ubertate, nec illi, nec ulli secundo. In Pontificio exercendo exemplari conflantia, in Fidei ab bæresibus suendægenerali ministerio summa prudentia, cuinprimis admirando. De DOMINICI Famslia, cujus nomine nuncupatus est , cujus meliora charismata emulari non defiit s cujus Templo corpus suum commendavis > optime merita. Annos LXXXIII. M. II. D. I. nato , cum Gravina sedisset Ann. XXXIX. M. V. D. XVI. XXI. Augusti M.DC.

a, la on e Via Pic ario mê [2,1 [[]]0 ella 12 M pe M.



F. Perche F.

Monsig.F.Domenico
Monsig.F.Domenico
Maria Marchese
dell'Ord.de Predi
catori Vescouo
di Pozzoli.

Alla uirtu grande
di V.S.M.R. Reverendi.

pria che i Posteri
innalzino idouuti
obelischi diperpe:
tua ricordanzaques:
to del suo Patriarca.

S. Domenico con
tutta divozione
Consagro.

Antonio Bulifon.

Palmir 10 2

De' Forestii f.Ki. M. DC. LXXXIV. ad perennem visami, renato . Fr. VINCENTIUS MARIA URSINUS Ordinis Prædicatorums Tituli S. Xyfts S. R. E. Presbyter Cardinalis, Archiepiscopus Sipontinus, muliis nominibus ab incunte etate et devinctissimus » ejusdemque postrema voluntatis, publicis sabulis expresse, lubens executor, mutum bunc lapidem vecalem factumsveritatis. & animi testem, ceu Patri amaniissimo B. M.P.

31. Nel Dormitorio antico del Covento si vede la Cella di San Tomaso d'Aquino, ten ta in grandissima venerazione, e convertità in divotissima. Cappella, ove si celebra la Messa. Quivi si conserva un libro scritto di mano del detto Santo sopra S. Dionigi, Dei Cælefts Hierarchia.

32. Nell'accennata Sagrestia si conservano molte tapezzarie, ed argenti in gran copia, li quali e per la materia, e per lo lavoro sono degni di esser veduti, precisamente il bellissimo busto del Beato Pio V.

33. Il Convento tuttavia si và amplificando, e riducendo in magnifica. forma, ed ultimamente è compiuto il nuovo Refettorio lungo 169. palmi.

34. Avanti alla porta picciola, a cui si ascende per molti gradini, come si è accennato, e propriamente nel mezzo della Piazza, si erge una bella Firamide di marmi congiunti, e lavorati, che qua-

do sarà compiuta riuscirà di grande or namento.

#### Di S. Angelo a Nido.

IN honor del Principe della Ge-leste milizia Rinaldo Brancaccio del Seggio di Nido fabbricò questa-Chiesa, e sano Cardinale da Urbano VI. nostro Napoletano, dotolla, ed aggiunsele uno spedale per gli poveri infermi. Questo Cardinale coronò Giovanni XXIII. Pontefice, nostro Napo-letano, dal quale su sommamente amato per la sua santa vita, ed età veneranda, da cui fu mandato Ambasciadore a Ladislao Rè di Napoli a trattar la pace frà esso, e la Chiesa Morì il Cardinale in Roma nel 1427. a'27. di Marzo, il cui corpo fù poscia condotto in Napoti, e sepolto in questa Chiesa in un. nobilitimo sepolero di marmo con statue similmente di marmo: opera di Donato, detto Donatello, eccellente scultore, e statuario Fiorentino, il quale sù celebre nel 1400 in circa. Questo sepolcro fù fatto in Firenze d'ordine di Cosmo de Medici, esecutor del testamento del detto Cardinale, e mandato per barca in Napoli.

2. Vedesi nell'Altar maggiore la Tavola, ov'è dipinto S. Michele Arcangelo, opera eccellente del fantoso Marco da Siena.

3. E' inol-

)**P** 

I do nan del Ck no ag in va let di a ' pa int fil.

il. Piniti n

# .C

De Forestiers 195

3. E' inoltre in questa Chiesa una Cappella dedicata a S. Candida la se-conda, e sopra la porta di questa Cappella si legge la seguente iscrizione.

Sacellum Sancia Candida Neapolitana ex Familia Brançatia.

Nel 1687. a man dritta dell' Altar maggiore si sè riguardevole deposito di finissimi marmi dal Gran Priore Fra Gio: Battista Brancaccio tanto per lui, quanto per li due ultimi Eminentissimi Signori Cardinali, suo Zio, e Fratello, anco per il Sig. Generale, e Priore Fra D. Giuseppe altro suo fratello, con li mezzi Busti di tutti quattro, due statue della fama, & una della morte, fatto da Pietro Ghetti di Massa di Carrara-Fondò parimente in esecutione della volontà degli Eminentissimi Signori Cardinali sudetti una libraria in questo luogo per beneficio del Publico, riferita con. l'altre librarie, sotto la direttione del Sig.D.Sisto Coco Palmerii suo esecutore testamentario, la quale sù aperta al publico li 29. Settembre 1690.

# Di S. Maria della Pietà de' Sangri.

Uesta Chiesa è a rincontro della porta piccola, e laterale di S. Domenico Maggiore, su sondata da Alessandro di Sangro Patriarca.
d'Alessandria, ed Arcivescovo di Benevento per divozione della Madre di Dio: è grandemente abbellita con lavori di finishmi marmi, intorno alla quale sono le Statue di molti degni personaggi di essa famiglia co'loro elogi, uno de' quali è il seguente:

Marchioni, Turris majoris Duci, Sancti, Severi Principi, Majorum imaginum, admirabili exemplo, vel in juventa primordiis, per Belgas, per Italos, per Germanos, peditum, equitumque ductori, largitate, strenuitate, fidelitate, optime promerito. A Philippo IV. Max. Rege aureo vellere, aureaque clavi insignito, majora, demùm in dies merendo, ab bumanis erepto, repetentique Cœlo feliciter reddito, condiso a virtute sepulcro Marmor boc vita thalamum mortis sumulum, Amoris monumentum Joannes Franciscus filius bares P, Ann. sal. bum. M. DC. X Ll. 1.

#### Di S. Andrea a Nido.

L'Imperador Costantino.

Acendo ritorno alla strada intrapresa, doppo S. Angelo a.

Nido. Vedesi la Chiesa di S. Andrea.,

detta similmente a Nido, eretta già dall'Imperador Costantino.

2. Nell' Altar maggiore è una bellissima Tavola, che costa da 700. scudi, e su dipinta da Francesco Curia.

3. In

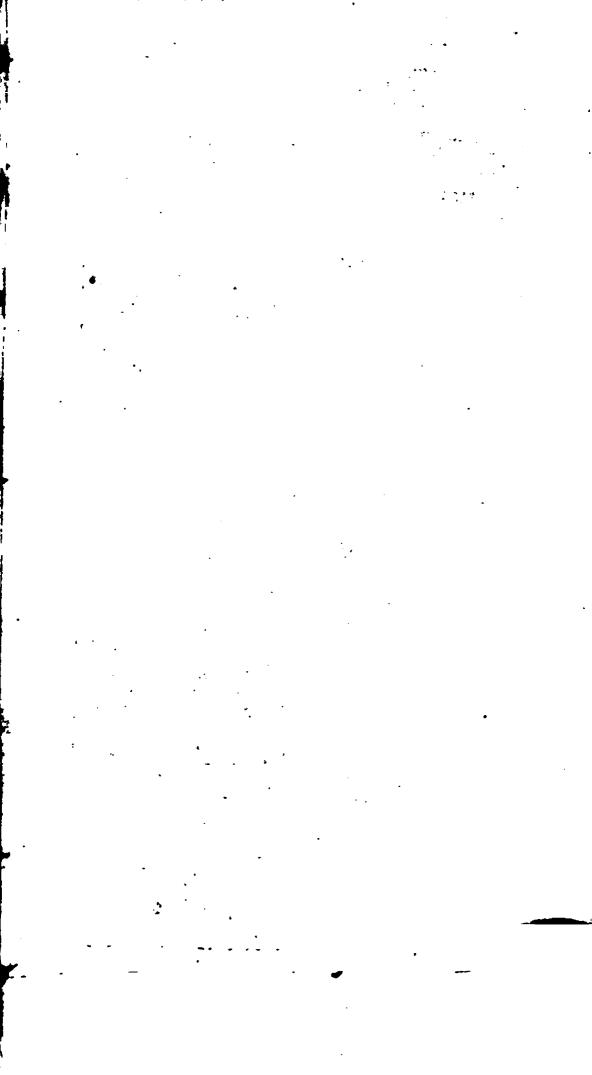

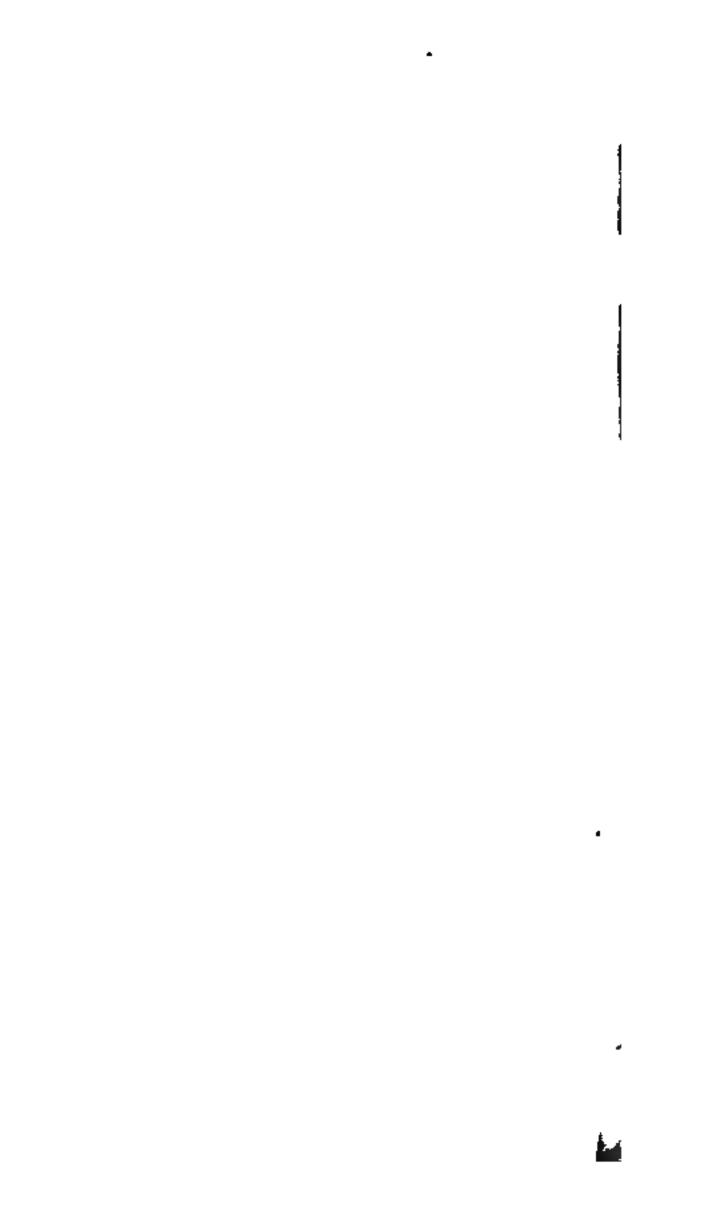

De Forestieri. 197

3. In questa Chiesa è l'antico sepolcro di S. Candida Juniore, ò vogliam... dir la Seconda, ove si legge.

Mors, que perpetuo cunctos absorbes biatus

Parcere dum nescit, sapius indefanet. Felix, qui affectus potuit diminiere sutos;

Mortalem moriens non timet ille viant. CANDIDA præsenti tegitar Måttena fépulcto,

Moribus, ingenio, & gravitate nitent.
Cui dulcis remanens conjux, natusques
superses,

Ex fructu Mater noscitur in sobolee ...
Hoc precibus sempers lacrymosa boc voces
petebats

Cujus nunc meritum vota secunda pro-

Quamvis cuncta domus nunquam te fleres quiescat,

Felicem fateor sic meruisse morie

Hic requirescit in pace GAN DIDA G.F. que vix. pl. m. Ann. L. D. P. die 4. Id. Sept. Imp. D. N. N. Mauritio PP. Augusto ann. 1111. P.G. ejusdem anni indictione 1111.

## Di S. Maria Donna Romita.

I. L'U la presente Chiesa eresa da' pietosi Napoletani coll'occasio-

se d'alcune Donne Romite Orientali, le quali da Romania di Costantinopoli, suggendo la persecuzione, ne vennero in Napoli. Crediamo, che ciò sosse nel tempo, che vennero quelle Donne Greche, le quali diedero principio a' Monisteri di San Gregorio Vescovo d'Armenia, e di Santa Maria d'Alvino; che molto tempo vissero alla greca sotto la Regola di S. Basilio.

Evvi la Cappella de' Signori dello Boce, nobili del Seggio di Nido, colla seguente iscrizione Greca in un marmo antico, che dalla Indizione si raccoglie essere stata dell'anno 616, le cui parole

sono le seguenti:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ. THATOΣ. KAI ΔΟΥΞ AΠΟ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΟΝ. ΝΑΟΝ. ΟΙΚΩΔΟΜΗΣΑΣ. ΚΑΙ. ΤΗΝ., ΔΙΑ-ΚΟΝΙΑΝ. ΕΚ. ΝΕΑΣ. ΑΝΤΞΑΣ. ΕΝ. ΙΝΑ ΕΤΑΡΤΙ. ΤΗΣ. ΒΑΖΙΛΕΙ ΑΣ ΟΝΤΟΣ ΚΑΙ.ΚΟΣ ΤΑΝΙΙΝΟΥ. ΤΩΝ. ΘΕΟΦΙΛΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ. ΣΕΜΝΩΣ ΒΙΩ ΣΑΣ. ΕΝΤΕ ΠΙΣ ΤΙ. ΚΑΙ. ΤΡΟΠΩ ΕΚΤΩ. ΜΕΝΣΕ ΟΚΤΩ-ΒΡΙΟΤ. ΕΝΘΑΔΕ. ΖΗΣΑΣ. ΧΡΙΣ ΤΟ ΕΤΗΙ. ΚΑΙ. Μ.

Il quale se bene in un'altra lapide, situata sotto della menzionata iscrizione, ne,

ne, si vede tradotto, quale traduzione, si vede tradotto, quale traduzione, si porta dal Summonte, & altri Scrittori: Nulla di meno essendosi conosciuto da persone intesi della lingua greca noncorrispondere all'iscrizione, ed essere, erronea, perciò si è di nuovo tradotta, come si scorge.

Thodorus Consul, & Dux a fundamentis templo edificato, & Diaconia de novo perfecta in indit. quarta Imperis Constantini Pii Imperatoris, præclarus, & side, & moribus, sexto mensis Octobris, bie vivens,

Christo, annos quinquaginta.

Questo Teodoro sù sondatore della. Chiesa di S. Gio: e Paolo, ove stava situata l'iscrizione sudetta, la quale ora incontro quella di Santa Maria di Monte Vergine nelle pertinenze di Nico, la quale nell'anno 1584, su incorporata nella Chiesa del Collegio de' l'adri Giesuiti.

2. In questo Monistero si serba il corpo di Santa Giuliana Vergine, e Martire; mà alle Monache è incognito

il proprio luogo, dov'ella giace.

3. Evvi parimente un'Ampella di cristallo col Sangue di S. Giovam-Battista, il quale opera molto più di quello stesso miracolo, di cui si è savellato nella Chiesa di San Giovanni a Carbonara e si dirà in quello di S. Gregorio; perciocchè tutte volte, che s'incontra colla Costa dello stesso Santo, overo quando

I 4 si di-

si dice la Messa votiva della Decollazione di detto Santò, in leggersi il Santo Vangelio, divien liquidissimo, e poscia si assoda, siccome del Sangue di S. Gennaro col suo Capo, come si è detto-

gran Madre di Dio assunta al Cielo, assiai bella, ben tenuta, e riccamente adornata. La cupola sù principiata a pittare dal celebre Luca Giordano, il quale sè tutta quella parte che si vede in fronte, e non la compì, dovendo andare in Madrid al servizio del Rè di Spagna; poi sù terminata da Giuseppe Simonella discepolo del Giordano, e si scuoprì a' 24 di Giugno 1696. Nel Monistero vi habitano da ottanta Monache.

### Di S. Maria i Monte Vergine.

Bartolomeo di Capova gran-Conte d'Altavilla, e gran Protonotariò del Regno nel 1314-e fa diede a'Monaci di Monte Vergine della Congregazione di S. Guglielmo da Vercelli. Nel 1588. havendo i Monaci rinnovata la-Chiesa così magnifica, siccome hoggi si vede, il Principe della Riccia similmente gran Conte d'Altavilla sece rinnovare la sigura del gran Protonotario col-Parmi, e'l distico del tenor seguente: secipe Maria, qua dat sibi Bartbolomaus,

Cui

## De' Forestieri. 201' Cui st propitius, te mediante, Deus.

2. Nel braccio destro di questa...
Chiesa si vede la Cappella della famiglia Salvo, dov'è un bellissimo quadro
di Fabrizio Santa-Fede-

## Del Collegio del Giesti.

Chiesa, D. Tomaso Filamatino Principe della Rocca, con pietosa, e liberal mano hà speso ventimila scudi, onde meritamente egli ne riporta il titolo di sondatore, come chiaramente si scorge dalle Armi de' Filomatini, che campeggiano per tutta la Chiesa ne luoghi più ragguardevoli, e particolarmente sù la Porta maggiore coll'iscrizione seguente:

Thomas Philamarinus, Caftri Comes, ac Rosca Princeps, Majorum Suorum Pietatem felics ausu amulasus Templum hoc ex-

Gruxit. M. DC. XIII.

ben'ornata, vi si veggono quattro tavole di eccellente dipintura, opere di Marco da Siena: la prima, che stà nell'Altar maggiore è della Circoncissone; la seconda della Natività; la terza della Trassigurazione del Signore; la quarta di S. Ignazio Vescovo Antiocheno, e di S. Lorenzo. Altri quadri si veggono di Giuseppe Marceki.

I 5 L'AI-

3. L'Altare a man dritta di chi entra in Chiesa, è disegno del Cavalier Cosmo, il quadro è del Fracanzano, e le due statue una d'Isaia, l'altra di Geremia, sono del detto Cosmo, il quale par che habbia havuto un genio particolare in formar le statue di Geremia, essendo questa nobilissima.

4. Amplissimo, e maestoso è il Cortile, e fabbrica del Collegio, dove sono le scuole dell'arti liberali, e delle scienze, eccetto che di Medicina, di Leggi Canoniche, e Civili; tanto splendore hà acquistato dalla generosa pietà de' sigliuoli di Cesare d'Aponte, siccome i Padri attestano colla seguente iscrizione, sotto le Armi della famiglia accennata:

Casaris de Ponte filis Gymnasium a sundamentis ad lumen bonts paternis extrumerunt. M.D.G.V. Societas Icsu grati animi monumentum posuit.

5. Si deve da Forestieri vedere la sasa, ove nuovamente li Padri han fatta una sotuosissima Libraria, ed anco possono vedere la cantina capace da tre mila botte di vino.

6. Per non lasciare in obblivione le antiche memorie, debbo accennare, come nel luogo di questa Chiesa era prima un'altra, dedicata a' Santi Pietro, e Paolo dal gran Costantino, data a' Padri dal Cardinale Alsonso Carasa; questa

DE FORESTIERI. 203
nel 1564. sù da deni Padri diroccata,
ed avvenne insieme, che molti antichi
marmi guasti ne rimanessero; uno delli
quali era il seguente.

Theodorus Consul, & Dux a fundamentis Templum adificavit, & Diaconiam ex novo perfectt. Indict. 4- Reg. Asontis, & Conftantini Dei amatorum, & Regum. Qui reverenter vixit in side, & conversione. 6. mens-Octobris. bic vivens Christo Ann. XI.

Ed in un'altro marmo:

Piissima, & Clementissima Domina nostra aug. Helena Matri Domini nostri Vi-Zoris semper Aug. & Avia Dominor nostror, Beatissimor Cafarum, uxori Domini Constantini Ordo Neap. P.

## Della Gbiesa de' Santi Marcellino. e Festo.

Antimo Consolo, e Duca di Napoli per l'Impero Greco, edificò questa Chiesa col suo Monistero, dedicata a S. Marcellino, al quale doppo su aggiunto l'altro di S. Festo, ch' era frà questa Chiesa, e quella del Collegio. Alcuni credono, che ne sosse sondatore Federigo Barbarossa nel 1154 in circa; mà credo che vogliono dire ristaurato-

. 2. Hoggi questa Chiesa è bellissima, nienre inseriore a qualsivoglia altra. I 6 del-

Gunda delle altre Monache. Nella tavola del-PAltar maggiore è una miracolosa figura del Salvatore, di dipintura greca, la quale fù mandata in dono dall'Imperador Greco all' Arcivescovo di Napoli; Mà i portatori di quella, lass dal peso, poggiaronla sopra di un tronco di colonna di marmo, c'hoza si vede fuor la porta del Monistero, e volendo doppo condurla all' Arcivescovo, com'era itato loro ordinato, niuna forza fù ballante a levarla di quel luogo, e perciò fù determinato; che collocara fosse nella. presente Chiesa; ed in memoria di tal fatto si vede un marmo sopra detta cor lonna, ove fi legger

Nemireris viator y si columna trancus ipse bic locatus faerim, quum Salvatoris imago ab Imperatore Cunstantinopolitano, Archiepiscopo Neapolitano dono missa fuerit, bajuli onere desessi super me de posue-tunt, qua quum tolleretur, nullis viribus eripi potuit. Hoc isaque miraculo ejus imago super altare DD Marcellini, & Fe-sti divinitus collocatur, quod Sylvester suis literis comprobavit, quamplurimas concedens indulgentias.

Di S. Severino de'Monaci Cafinenfi.

Uesta Chiesa è così antica, che non vi è memoria della fondazione; siì bensì ampliata..., DE'FORESTIERI. 205 e ristaurata da Costantino Imperadoren nel 326 e consagrata da Papa Silvestro a di 8 di Gennajor

2. Nell'anno 910 furono sotto l'Altar maggiore sepelliti i Venerabili Corpi de Santi Severino Vescovo, e Sosio

Diacono; onde quivisi legge:

His duo Sansta simuly divinaque corporas

· Sosius unanimes y & Severinus babent.

era capace del concorso de'Napoletanifù necessario ergerne un'altra di maggior grandezza, alla quale sù dato principio nel 1490 sotto lo stesso titolo de' Santi Severino, e Sosso.

4. La Chiesa, oltre all'architetturagiudiciosa, su nell'anno 1609. cominciata ad illustrare con senestroni superbi: e la volta, ch'era di sabbrica, su ormata co'ripartimenti d'oro, e stucco, con
trè ordini di quadri nel mezzo, ove sono alcuni miracoli di S. Benedetto.

5. A deltra, ed a finistra è la vita di S. Severino, e di S. Sosso. Appresso detti quadri sono l'Armi di rilievo di sette Religioni, che militano sotto la Regola di S. Benedetto, e frà quelle sono dipinti gl' Imperadori dell' Oriente, li quali abbandonando gl' Imperi, e Regni firacchinsero ne chiostri sotto l'habito del S. Patriarca.

6- Di rincontro nella Chiesa veggonsi gonsi trenta Pontesici di detta Religione. Nella Croce sono quattro quadri della Vita di Nostro Signore, e dodici Croci de' Cavalieri fondatori d'ordini Cavalereschi, militanti sotto lo stendardo Benedettino.

7. Nel mezzo del Coro è dipinta la gloria dell'anima di S. Benedetto, il quale quadro in figura di stella è arricchito d'oro, che sa bellissima prospettiva; e d'intorno sono otto quadri condiverse storie del Testamento vecchio, che alludono al S. Sagrisicio dell'Altare, alla orazione, alla salmodia del Coro, ed alla dedicazione del Tempio. Il tutto è opera di Bellisario Corensio, il quale su divotiss della Religione Benedettina, e volle qui il suo sepolcro, che si vede nella Cappella della famiglia.

Maranta, col seguente epitasio:

Belisarius Corensius ex antiquo Arcadum generes D. Georgy Eques sinter Regios stipendiarios Neapolt à pueris adscitus, depicto boc Templos sibis suisque locum

quietis vivens paravit 1615.

8. La Cupola è dipintura a fresco, mà antica, dicono, di un tal Fiamengo.

9. Si vede un bello Akar maggiore in isola, con una nobile balaustrata, avanti di marmo, e dietro un bellissimo Coro, con bel pavimento. I sedili sono assai nobili, lavoràti di noce di diverso maniere, in modo, che agni sedile hà

dis-

DE' FORESTIERI. 207 differenza di lavoro, e sono costati docati 16. mila.

broccatello, sostentaticiascuno dal suo pilastretto di marmo, coll'armi della Congregaze e del Monistero, ed in fronte un vasetto di diversi fiori, che fanno bellissima prospettiva; sopra del qual pilastro è posto un Corvo, insegna di S. Benedetto.

ne'quattro angoli giù della Cupola si veggono quattro depositi dellacasa Mormile, di scoltura non dispregevole.

12. Nelle Cappelle della Chiesa, alcune delle quali sono assai belle, si veggono cose considerabili. In quella della famiglia Grimalda è la Tavolà, rappresentante la Natività di S. Giovam-Battista, fatta da Marco da Siena.

13. In quella della famiglia Massa è la-Tavola della Santissima Vergine Annunciata, opera di Not. Giovannangelo Criscolo.

14 Nella Cappella della famiglia. Albertina è la tavola della venuta de' Maggi co gran numero d'huomini, opera di Marco da Siena.

Chiesa si veggono due sepolcri di rarascultura: nel primo è sepellito GiovamBattista della famiglia Cicara, spenta nel
Seggio di Portanova, ove si legge:

Li-

Liquist: gemisum misera lacrymasque

Pro quibus infelix bunc tibi dat tumulum.

Nel secondo su sepellito Andrea, picciol fanciullo della famiglia Bonifacia, parimente spenta nello ttesso Seggio; in questo sepolero si veggono egregiamente scolpiti molti personaggi, altri di tutto, altri di basso rilievo, in atto di piagnere, tanto al naturale, che porgono maraviglia a' riguardanti: il tutto sù opera di Pierro da Prata, che siori nel 1530. e nel sepolero si leggon gl' infrascricti versi di Giacopo Sannazza-TO:

Nate Patris, Matrifque Amor, & Suprema voluptas,

En tibi, que nobis se dare sors vesuit -Buftas ebeu striftesque notas damus sin-. vida quando

Mors immaturo funere te rapuit.

16. Doppo questa si vede la bella, e ricca Cappella della famiglia. Sanseverina del Seggio di Nido, ove-sono sepolti ttè giovanetti, li quali furono empiamente avvelenati in. certi vini, dati loro da bere da un lor Zio, per ingordigia di succeder loro. Quivi sono i sepoleri colle statue de' detti trè giovani di rarissima scultura. ed anche la sepoltura della Madre, il tutto opera di Giovanni Merliani da... Nola. Nel-

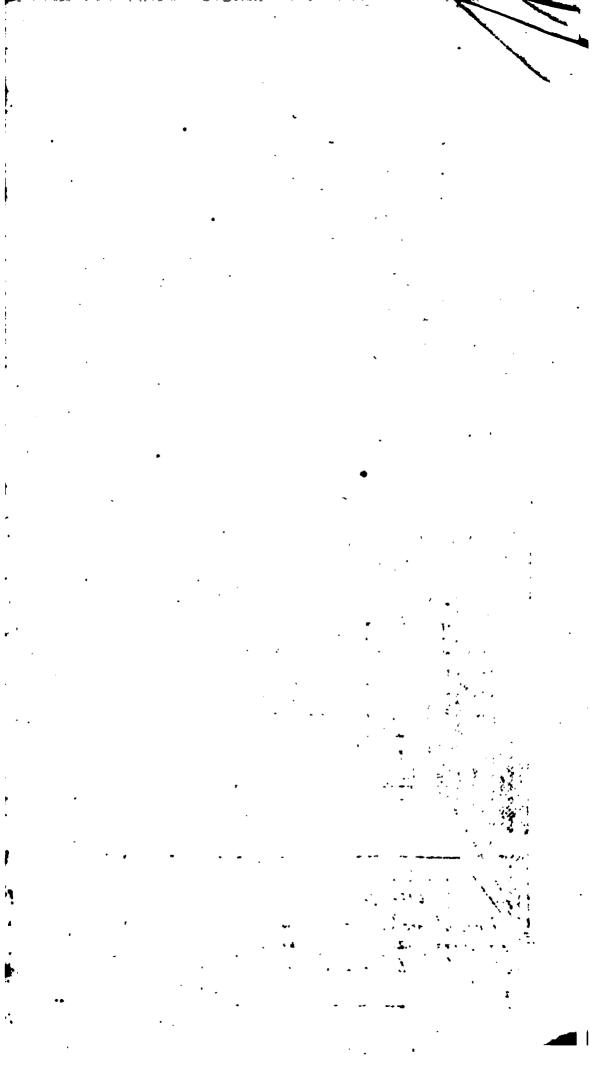





-• • • . į • . .

Nel Primo fi legge.

Hic offa quiescunt facobi Sanseverini
Comitis Saponaria, veneno misere ob avavitiam necati, cum duobus miseris fratribus, eodem fato, eadem bora commovientibus.

#### Nel Secondo-

facet bic Sigismundus Sanseverinus, veneno impiè absumptus, qui eodem fato r eodem tempore, pereunteis germanos fratres x nec alloquisnec cernere potuit.

Nel Terzos

Hic situs est Ascanius Sanseverinus, cui obeunti eodem veneno inique, atque impies commorienteis Fratres nec alloqui, nec vi-dere quidem licuit.

Nella sepostura della Contessa lor Madre

Hospes, miserrime miserrimam desteas brbitatem. En illa Hyppolita Montia. post natas sæminas infelicissima, que l'go Sanseverino conjugi treis maxima expe-Esationis filios peperi y qui venenatis poculis (vicir in familia y prob scelus! Pietalem cupiditas, timotem audacia, & rationem amentia ) Vnd in miferorum consplexibus Parentum miserabiliter illicà expirarunt: Virsagritudine sensim obrepene, paucis post annis in hisetiam manibus expiravit. Ego tot superstes funeribus y cujus requier senebris solamen in lacrymis, & cura omnis in morte collocature Quos vides separatim tumulor, ob aterni dolo-



Hic offa quiescunt facobi Sanseverini Comitis Saponaria, veneno misere ob avatitiam necati s cum duobus miseris fratribus, eodem fato, eadem bora commotientibus.

Nel Secondo-

Facet bic Sigismundus Sanseverinus, veneno impiè absumptus, qui eodem fato r eodem tempore, pereunteis germanos fratres x nec alloquisnec cernere potuit.

Nel Terzos

Hic stus est Ascanius Sanseverinus, cui obeunti eodem veneno inique, atque impies commorienteis Fratres nec alloqui, nec vi-dere quidem licuit.

Nella sepostura della Contessa lor Madre

Hospes, miserrima miserrimam deseas brbitatem. En illa Hyppolita Montia, post natas saminas infelicissima, qua l'go Sanseverino conjugi treis maxima expessationis silios peperis, qui venenatis pocublis (vicir in familia, prob scelus l'Pietatem cupiditas, timotem audacia, Grationem amentia) Und in miserorum complexibus Parentum miserabilitàr illicà expirarunt: Virsagritudine sensimo brepende, paucis post annis in hisetiam manibus expiravis. Ego tot superses funeribus, cujus requies tenebris solamen in lacrymis, Grura omnis in morte collocatare. Quos vides separatim tamulos, ob aterni

duloris argumentum. O in memoriam illorum sempiternam-Anno M.D.XLVII.

17. Nella Cappella della famiglia Gesualda, è un panno sinto, che cuopre il suo Altare, e due puttini che'l sostengono: opera di Paolo Schesaro.

18. Nel sepolero del Prior di Capova è una bellissima statua di candidi

marmi, opera d'ignoto scalpello.

19. La Tavola della Natività di Noftra Signora, che si vede nella Cappella della famiglia Caputa, sù fatta da... Marco da Siena.

20. Nell'andare alla Chiesa vecchia sono molti sepoleri colle statue di mar-

Nella seconda Cappella è la tavolarappresentante Christo sù la Croc-,

opera di Marco da Siena.

Nella Cappella della famiglia Palma è la tavola, che rappresenta la Beatissima Vergine col suo Bambino nel senon nel mezzo di San Giovam-Battista, e di S. Giustina Vergine, e Martire, e di sotto è un scabello, in cui è la Cenadel Signore, il tutto è opera di Andrea dal Salerno.

21. L'Organo di questa Chiesa è assai nobile, e di gran pregio, ed è stimato il più bello di Napoli.

22. Iu questa Chiesa vi sono gransicchezze di parati: e di cortine di seta, e di broccati, son belli ornamenti per il culto divino 23. Nel-

23. Nella Sagristia, oltre alla ricchezza de' paramenti, e de' vasi d'ar-gento in gran copia, vi è un Crocissso donato dal Beato Pio V. à D. Giovanni d'Austria, col quale miracolosamente ottenne quella segnalata Vittoria in

Lepanto contra il Turco-

24. Hà il Monistero trè bellissimi Chiostri, il secondo sù dipinto à fresco da Antonio Solario fingolat dipintor Veneziano, per sopranome detto il Zingaro, che fiori nel 1495. Quetti vi dipinse la vita, e miracoli di S. Benedetto, nella qual dipintura si veggono le teste delle figure ritratte dal naturale, che à riguardarle pajono vive. Il terzo è stato fabbricato con bellissima architettura di bianchissimo marmo concolonne d'ordine Dorico, fatte con... grandissima spesa condurre da Carrara. Sono i dormitori di questo Monistero assai nobili, ricche le fabbriche, ed altri edifici, che quivi si veggono, tanto, che'à questo luogo eccedono tutti gli altri di Napoli.

# Del Sagro Monte della Pieta-

F. Tu'il Sagro Monte della Pie-ta fondato in Napoli nel 1536. e doppo di essersi esercitata quest' opera in altri luoghi, finalmente nel 2597. fù dato principio alla gran fabbrica, che hoggi si vede, disegno del famoso Cavalier Fontana, e vi sono

spesi da 70. mila scudi.

2. Nel 1598 si pose la prima pietra benedetta per la Cappella nel Cortile, questa hà una bella facciara, e sopra la porta vi si vede una Madonna della Pietà con Nostro Signore morto in grembo di molta vaghezza, e due Angioli, sotto li quali si veggono parimente due bellissime statue, che si dicono fatte da Pietro Bernino, padre del celebre Loren-

3. Dentro la Cappella sono trè quadri non meno grandi, che belli, quello a man destra di chi entra è del Burghesio. Qui si vede una memoria del Cardinal Acquaviva, che fè al Sagro Mon-

te un legato di 20 mila scudi.

La rendita del medesimo Monte è più di 50. mila ducati l'anno, senza però i pesi, che tiene, frà le altre opere pie, impresta danari à chiunque vuole sopra pegni sin alla somma di docati 10. per due anni senza interesse alcuno.

#### Di San Biagio Maggiore, detto a' Librari.

Hiamasi San Biagio a' Librari, per essere questa Chiesa da loro, e da altri governata, co un Nobile, e situata nella loro contrada. A detta Chie-

De' Forestieri. sa furono da' divoti lasciate limosine considerabili per fabbricarvi la nuova Chiesa, quale essendo finita riuscirà una delle belle di questa Città; nella. sua selta vi è gran concorso di divoti, e la Città vi tiene Cappella, ed osserisce 7.torcie di cera al Santo, come Padrone.

Per la sua fondazione, vedi Napoli

Sacra d'Engenio, fol-338-

# Della Chiesa di S. Gregorio, dal volgo detto S. Ligorio.

PER non tralasciar le cose an-tiche, debbo accennare, che la strada da San Gennaro all'Olmo infino a San Lorenzo, chiamavasi anticamente Piazza Nostriana, e Foro Nostriano per essere sepellito nella detta Chiesa di S. Gennaro, S. Nostriano Ve-

scovo di Napoli.

In quelta strada è situata la Chiesa di S. Gregorio, detto volgatmente S. Ligorio; fù edificata da' pietosi Napoletani, insieme col Monistero per alcune Monache Greche, le quali fuggendo la persecuzione dell'Oriente, furono benignamente ricevute in Napoli; e perche con esse loro portarono il Capo di S. Gregorio Vescovo dell'Armenia. maggiore, e Martire, colle catene, colle quali su legato, e con alcune reliquie de' flagelli, colli quali su battuto: per3. E'stata poi questa Chiesa rinnovata con tetto dorato, e con singolari dipinture, ed organi, ed è delle belle. Chiese de' Monisteri delle Monache. Alle Greche sotto la Regola di S. Basilio succedettero Signore Napoletane, che militano sotto l'Ordine di S. Benedettore.

4. A questo Monistero surono unite le Monache di S. Benedetto, che stavano nella piazza di D. Pietro, le quali vi recarono il Capo del Protomartire. S. Stesano, ed alcune Monache di S. Angelo a Bajano, le quali vi portarono il prezioso Sangue di S. Giovam-Battista, che ciascun'anno nella sua senta si vede bollire, e liquesarsi con maraviglia, e stupore de' riguardanti.

5. Nell'Altar maggiore è la Tavola, rappresentante l'Ascensione di Christo al Cielo, opera di Giovam-Bernari

do Lama.

6. Nella quinta Cappella è la Tavola della Decollazione di S. Giovam-Battista: opera di Silvestrò Buono-

7. Il sossittato hà bellissimi quadri E la Cupola, e tutta la Chiesa d'ogni intorno è stata ultimamente dipinta di leggiadro, e samoso pennello del nostra Agostino-Luca Giordano.

### Delta Chiefa di S. Agostino.

Uesta magnifica, e Real Chiesa, conosce per suoi fondatori Carlo Primo, e Carlo Secondo Rè di Napoli, come dalle insegne de'Gigli, che dentro, e fuori di essa si veggono, chiaramente apparisce.

2. Hoggi è modernata, e fatta quafi tutta nuova colla volta superbissima, quanto è grande tutta la nave maggiore. Hà questa Chiesa molte cose considerabili, e molte memorie d'huomini Hlusta, delle quali accenneremo le più

principali.

Nell'Altar maggiore è la Tavola di diversi quadri con istorie, e figure lavorate, nella quale si vede S. Agostino di-sputante con gli Eretici; e di sopra, da lati storie di Christo, e de Santi, cavate dal disegno di Polidoro: opera di Marco Cardisco, illustre dipintor Calabrese, che fiori nel 1530.

Nella Cappella della famiglia. Viltarosa si vede la Lavola col ritratto della Beatissima Vergine d'eccellentissima dipintura: Opera di Giovan-Filip.. po Crin alo: benche altri dicano, che ha d'Andrea da Salerno.

4. In quella della famiglia Coppola frà le altre belle iscrizioni si legge.

O Fata prapostera! O' miserrimam pie-

tatem! Clarix Rynalda Tiberii' Coppulae
Jure Conf. & Camera Regiae Prasidis, uxor
amantissima, sepultis turbato ordine VII.
dulcissimis infantibus filits, postbabito paterno tumulo, simul cum iis sepeliri voluit:
Bt materni amoris officium, quod viventibus maluisset, saltem in communi sede cineribus paranda exiguum doloris ingentis
solatium prastaret. M. D. LXXXXI.

5. Appresso alla porta picciola, per

la quale si và al Chiostro, si legge:

Flere tuum licuit, fraser dulcissime, a funus.

Addere perpetuas non licuit lacrymas:

6. Nella Cappella di que' della Terra d'Airola, vi è la Tavola rappresentante la Beatiss. Vergine, col suo Bambino nel seno, e di sotto S. Andréa Apostolo, e Sant'Antonio Abate: opera di Cè are Turco.

7. Appresso la Cappella della Compagnia della Morte è la Tavola della Decollazione di S. Giovam-Battista...

fatta da Marco da Siena.

8. Il Pergamo, ch'è nella Cappella della famiglia d'Angelo, cosa molto stimata, sù fatto da Gio: Vincenzo d'Angelo

9. E' sepellito in questa Chiesa il B. Agostino della Città d'Ancona della famiglia Trionsi, discepolo di S. Tomaso d'Aquino, e di S. Bonaventura... Fù mandato da Gregorio X. al Conci-

DE' FORESTEERS 217 sio di Lione, il secondo, in luogo di S. Tomaso, che in quel tempo era passato al Cielo: il suo epitatio è il seguente:

Anno Domini 1328. die 2. Aprilis Indiet. XI. chiit B. Augustinus Triumphus de Ancona, Mag. in sacra pagina Ord. Erem. S. Aug. Qui vixit ann. 88. Edidie suo Angelico ingenio, 36. volumina librorum . Sanclus in vita, & clarus in scientia; unde mnes debent sequi talem virum, qui fuit Religionis speculum, & pro eo rogate Dominum.

10. Qui parimente è sepellito il B. Angelo da Furcio, picciolo Castel-lo dell' Abruzzo citra, eccellentissimo Teologo, ed huomo santissimo, il cui epitafio è presso la porta picciola, per la quale si va al Chiostro:

Hic jacet B. Angelus de Furcio Ordina S. Aug. I.ett.

Nella Cappella della famiglia. di Capova, ch'è quella del braccio destro dell'Altar maggiore, vi è il ma-gnifico monuméto di bianchi marmi di Giovan-Nicolò di Gianvilla Conte di Sant'Angelo, e Gran Contestabile del Regno, che rinunciando affatto alle grandezze, e vanirà del Mondo, si rese Oblato di quelto Convento, doppo di haver dispensato tutto il suo havere a' poveri. Nel tumulo non è iscrizione, mà solamente le armi della famiglia, K.

scol-



#### Di Santa Maria Annunziata.

H Ebbe l'origine la Casa San-ta della Santissima Annunziata, income costantemente riferiscono le storie, e nelle scritture, che nelle Archivio di quella si conservano, si legge, da Nicolò, e Giacomo Scondito fratelli, Cavalieri della Nobilissima. Piazza di Capovana, li quali essendo stati sorpresi da' nemici in una scaramuccia, succeduta nelle parti di Toscana, e ricenuti per lo spazio di sette anni prigoni nel Castello di Montecatino, fecero voto alla Madonna Santisfima dell'Annunziara, se mai si vedessero liberi da quel carcere, di fabbricare nella lor patria una Chiesa ad honore di detta Santiss. Vergine, siccome coneffetto, havendo da quella miracolosamente ottenuto la libertà, giunti chefurono in Napoli nell'anno 1304-escudo stato da Giacomo Galeota, Nobile dell'istessa Piazza, donato loro un luògo fuora le mura della Città, chiamato il Male Passo, e volendo adempire il tutto, in quello eressero la Chiesa predetta, ordinandovi una Confraternità di Battenti, detti i pentiti, nella quale s'ascrissero molti Signori di conto, Cittadini, esercitandovi diverse opere di pietà, con fondarvi anco uno Spedales K

dale, per sussidio de' poveri infermi. Nell'anno 1343. la Regina Sancia., moglie del Rè Ruberto, si pigliò il detto Iuogo, per ampliare il Monastero della Maddalena, ed in cambio si quel---lo donò loro un vacuo, che stava all'in-contro di maggior grandezza, nel qua-le la detta Reina a sue proprie spese edificò buona parte della Chiesa, e dello Spedale d'essa Beatiss. Vergine, nel luogo stesso, che al presente stà situato, qual Iuogo essendos anco reso angusto per lo gran concorso de'Poveri, sù dalla Regina Giovâna Seconda ampliato di fabbrica, nella grandezza, che si vede, ed ella stessa di propria mano nell'anno 1433. vi buttò la prima pietra. E siccome s'avvanzarono in detta Casa Santa le opere di pietà, così alla giornata s'accrebbero le sue grandezze, poiché por-tò gli animi di tutti, e massime de Serenissimi Rè di questo Regno ad augumentarla di rendite, & arricchirla di Privilegi, mà sopra gli altri sù in ogni tempo da' Nobili della stessa Piazza di Capovana ingrandita di grosse heredità, ed infiniti legati, così anche da' Cittadini del Fedelissimo Popolo, e similmente da diversi Signori del Regno, e sorestieri delle più rimote regioni. Nè lasciarono anche i Sommi Pontesici d"ingrandirla di grazie infinite, ed immunità, d'essenzioni, e d'Indulgenze...

2. Si è governata detta Santa Casa da molto tempo, e si governa al presente da cinque Governatori, cioè da uno d'essi Cavalieri, che s'eligge ogn'anno da detta Piazza di Capovana dal quartiero a chi spetta per giro, conforme la costumanza di quella Piazza, e daquattro Cittadini, quali s'eliggono ogni anno dalla Fedelissima Piazza del Popolo, della civiltà più scelta, la maggior parte de'quali suol'esser d'Avvocati, e Mercanti di prima sfera, Sicche detto Governo vien composto da Personaggi tali, che tengono abilità di governare anche un Regno.

parte celèbré per il dominio, che tiene di tanti vassalli, mentre che per le Provincie del Regno possiede l'infrascritte Terre. In Capitanata la Città di Lesina, donatale dalla Reina Margarita, Madre del Rè Ladislao nell'anno 1411. In Bassicata la Terra di Vignola donatale dalla Reina Giovanna Seconda nel 1420. In Terra di Lavoro, la Terra della Valle, donatale da Francesco della Ratta de' Conti di Caserta nell'anno 1493.

4. In Principato Citra la Baroniadi Castello à mare della Bruca, con altre Terre adjacenti, come sono l'Ascea, Catone, Terradura, Cornodi, e Feudo di Policastro, donatale dal Duca.

K 3 del-

della Scalea, e Conte di Lauria nell'an-

no 1594.

Ultra, possede le Baronie di Mercogliano, e Spedaletto; Mugnano, e
Quatrelle, con il seudo di Montesuscoli consistente ne' Casali detti li Felici,
Santo Jacovo, Festolario, Ventecano,
Terra nuova, Santo Martino, e Pietra
delli Fusi, le dette Baronie, e Terrepervennero alla detta Casa Santa conBolla di Papa Leone X. spedita nell'anno 1515, per l'unione fatta con il Monistero di Monte Vergine, quale unione poi sù consermata con più Bolle di
Sommi Pontesici successori.

6. In Calabria Citra li Casali di S. Vincenzo, e Timpone, donatili da

Ottavio Maria de Roffi.

7. Oltre al dominio delli detti Feudi, possede la detta Casa Santa li sotto-

scritti jus, e gabelle.

The same of the same

Tiene l'amministrazione in perpetuo della Gabella de'Regj Censali, sin dall'anno 1498, conferitole dal Rè Federico, sopra la qual Gabella la detta Casa Santa vi possede di capitale circa doc. 300 m.

8. Nella Città di Pozzuoli vi possiede la Bagliva, e la Solfera, ed Alomera, pervenutele dall'incorporazione, ed unione satta, in virtù-della transazzione satta collo Spedale di S. Spirito di

Ro-

Roma, con Bolla di Papa Pio II. & in quest'anno 1687. s'è ripigliato di nuovo l'esercizio di fabbricar l'Alume tralasciato per qualche tempo, & oltre al Solso, e Vitriolo, soprasolso, e sale armoniaco, per la montagna di detta. Solsataja si raccoglie anche il Gesso; vedasi intorno à ciò la nostra Guida per Pozzuoli.

9. Possiede il Decino, che è la decima parte di tutte sorti de frutti, siori, & herbe secche, e verdi, che vengono quà in Napoli per mare da infra Regno, così anche di semente, segumi, vasi di creta cotta, animali quadrupe-

di,& altro.

viene da Vico, Castello à mare, Massa, Gaeta, Calabria citra, & ultra, l'uno, e l'altro pervenutoli in virtù di donazione fattale d. l Sig. Tomaso Carac-

ciolo nell'anno 1528.

Pesce dell'acqua dosce, e quaglie, che è la decima, che n'entra in questa Città; pervenne detto jus à detta Casa Santa, cioè metà d'esso, per disposizione del quondam Jacopo, e Salvatore Avitabile, e l'altra metà in virtù di permutazione fatta collo Spedale di S.Gio: Gerosolimato nell'anno 1532.

12. Possiede in Palermo il jus sal-K 4 maginaggi, in virtù del quale s'esigge untanto per soma di tutto il Grano, Orgio, legume, & altre vettovaglie, che s'estraggono suori del detto Regno, a detta Casa Santa pervenuto per heredità del quond. Bartolomeo Ajutamicriso nell'anno 1538.

13. Possiede la Gabella, seù terzazia dell'Oropelle per tutto il Regno, che le pervenne, cioè la metà di essa per vendita fattale da Francesco di Muscolo, & altri nel 1513. e l'altra metà per legato fattole da Diana Pesce nell'anno 1562.

14. Possiede la Gabella del latte fresco, che s'introduce in questa Città, che le pervenne dall'heredità del qu. Francesco Filingiero nell'anno 1649.

15. Possiede anco il jus del Suggello del S.C. comprato da detta Casa-Santa nell' anno 1665, con privilegio

della Maestà di Filippo IV.

gabelle, già descritti, possede la detta Santa Casa più Territorii in diverse parti del Regno situati, ed in particolare moja mille in circa ne' tenimenti di Somma, infiniti stabili, innumerabili nomi di debitori, così per cause di cenfiscome d'annue entrate; quantità grande di partite sopra tutti gli Arrendamenti, e Gabelle di Corte, e Città, ed in un a sola partita sopra la gabella delle cinque

De' Forestier: 225
que ottave vi possede un mezzo miliome, il diritto della quale gabella s'esiggenella Regia Dogana, ed in sine non
si può immaginare qualità di rendita,
della quale detta Santa Casa non habbia
buona parte, per maniera, che l'entrate
ch'essa con il suo Banco possede trascende la somma di ducati ducento mila l'anno.

maggiormente si rende cospicuo, ed illustre per l'infinite opere di pietà, che nel detto fanto luogo è rigia infiniti, così Pontesicii, come Reali, maggiormente si rende cospicuo, ed illustre per l'infinite opere di pietà, che nel detto fanto luogo s'esercitano, imperocchè, quanto dalle sudette sue entrate gli perviene, tutto in opere più dispensa, ridondan i quelle a gloria di Dio, in servizio di Sua Maesta Regnante, in comodità del publico, e sollievo de poveri.

18. É cominciando dal suo samosissimo Tempio, fra più celebri di quanti n'habbia Napoli, il quale, ancorche
sin dall'anno 1343. sin come di sopras'è detto, susse stato dalla Reina Sancia
risatto, e ridotto, e renduto d'ampiezza maggiore di quel di prima; nell'anno
1520. poi siù ingrandito nella sorma-,

K 5 e col

coldifegno, che al presente si vede, benche da rempo in tempo anche si sia andato abbellendo, poiche hoggi vi si ravvisa la Cappella mazgiore della detra Chiesa tutta adorna di superbissimi marmi, tramezzati d'eccellentissimi mischi, nell'Altare maggiore vi è una grandissima Cona, quale viene sostenuta con due colonne, similmente di mischio, con li capitelli di rame indorato, e frà mezzo nella parte superiore di quelle vi stà collocata di sopra la miracolosa Immagine della Santissima Vergine, coll'Angelo, che la saluta, e difotto si vede la divota Immagine di Sant' Anna, dipinta sopra muro, molto antica, e da'lati di essa vi sono li quadri di S.Giovam Battista, e di S.Gennaro, con bellissimi lavori intorno, tutta fregiata... con cornice, e finimenti di rame indorata, e tempestata di pierre pretiose, come di Lapislazzali, Corniole, Diaspri, ed altre simili di gran valore; vi si scor-ge poi una machina d'un Baldacchino superbissimo, con frapponi, tutto dello ste sso rame indorato, sostentato da due Angeli del medesimo metallo, alla indoratura di quello si è speso 23. miladocati, recando maraviglia, che macchina di tanto pelo, polla sostentarsi contanta poca tenuta. È per venire in cognizione della bellezza di detta Cappella, basta dirsi, che per la valuta di marmi, miDe' Forestier. 227 mischi, gioje, oro, e manifattura per compirla vi siano corsi di spesa circa doc-so-misa.

19. Si seorgono anche per tutto nella detta Chiesa, e per le Cappelle di quella, bellissimi Mausolei, e Depositi di marmi, tutto per mano de'più eccellenti Scultori, come di Giovanni di Nola, e del Santa-Croce, ed altri samosi Artesici, e queste, oltre alle divote, ed eccellenti sigure, similmente di marmo nobilissimo, che si vedono situate ne'nic-

chi di ciascheduno pilastro.

Ultimamente la detta Chiesa. si è adornata, e fregiata di stucchi, conesquisiti lavori, tutti posti in oro, dalla sofficta sino al suolo, che la rendono molto vistosa; e così nella detta sossitta, come nel Capitolo, e nelle Cappelle di quella, frà mezzo i fenestroni della medesima vi stanno sicuati bellissimi quadri, la maggior parte di essi, di mano di eccellenti Pittori, come di Marco. di Siena, e del Santa Fede, quali stavano nelle porte dell'organo più antico, e veggonsene-trè, due nella soffitta, l'uno de'quali rappresenta lo Sponsalizio della Vergine, e l'altro la Presentazione al Tempio, il terzo è nella Cappella. del Signor Principe del Colle, ed è il nobilissimo quadro della Deposizione della Croce. Di Lanfranco, cioè il rappresentante S. Giuseppe addormentato, e quel-K 6

Guida e quello della Vergine, che contempla il Bambino Giesù dormiente. Di Griscolo, e di Massimo sono i due, l'uno rappresentante la Disputa del Salvatore, l'altro le Nozze di Cana della Galilea. Di Gio: Bernardo altri du cioè la Tavola dell' Annunziata, chestava sopta la porta maggiore; e Christo, che porta la Croce in ispalla nella Cappella della famiglia San Marco Del Pitoja, il Christo sula Croce nel Coro. Ve ne sono del Forli, d'Imparato, e frà i moderni del Cavalier Preti Calabrese, e di Giordano. E se pure nella Nave di. detta Chiesa frà mezzo detti finellroni, vi si vedé alcun quadro di condizion inferiore à gli altri, quelli però si sono situati per non lasciare i luoghi vacui, che per altro quelli dovranno commu-

intesi dell'arte della dipintura.

21. Il Coro della detta Chiesa è grandissimo per l'altezza, e per l'ampiezza, che tiene, in quello si vedono sopra tela due quadri grandissimi di mano del Santa-Fede, oltre all'altrepitture a fresco di mano di valentissimi huomini, e quello similmente è tutto stuccato con bellissimi lavori. E nel giro di basso vi si scorgono situati con ordine artificioso i sedili de' Sacerdoti di legname di noce, tutto scorniciato,

con

tarsi poi co altre tavole, che con l'occa-

sione si potranno havere da Maestri più

DE' FORESTIERI. 229 con bellissimi intagli di mezzo rilievo,

profilato d'oro.

22. Vedesi in detta Chiesa un famosissimo-Santuario, non tanto illustre per le rare dipinture fatte per mano di Bellisario, e di lavoro di stucco posto in oro, con che viene adorno, mà ammirabile per le Sacre reliquie, che in... esso si conservano; poiche vi sono otto Corpi de'Santi, cioè di Santo Sabino, Santo Eunomio, Santo Tellurio, Santo Alessandro, Sant'Orsola, Santo Primiano, Santo Firmiano, e Santo Pascasio. Dette Reliquie surono miracolosamente ritrovate nella rifazione dell'antica Chiesa Cattedrale della Città di Lesina, e qui in Napoli con grandissima pompa, e festa traslatati in detta. Chiesa nell'anno 1598. oltre delle sudette vi è un grosso pezzo della Croce del Signore, con una Spina della Corona, due corpi interi di Santi Innocenți, il Cranio di Santa Barbara, il deco indice del Precursor S. Giovam-Battista, una Reliquia della gloriosa S. Anna, ed un'altra di S. Filippo Neri; e perogni Reliquia di detti Santi, vi è collocata una bellissima statua d'argento; bensi li due Corpi de' Santi Innocenti, si conservano in due cassette di finissimo cristallo, tutte guarnite, scorniciate d'argento; con bellissimi lavori, ed il Legno della Santa Croce, e la

e la Spina, si conservano in un'ovato di cristallo di rocca, sostentato da due Angeli d'Argento; ivi si vede ancora un considerabile. deposito di D. Alfonso Sancio Marchese di Grottola.

23. Siegue appresso la Sagrestia.... che cossse in un vaso grandioso, la volta della quale si vede adorna di dipin-ture esquisissime, di mano di Bellisa-tio, circondata poi tutta d'intagli sopra noce tutto polto in oro, con figure di mezzo rilievo, che per l'antichità a e bellezza non vi è chi la pareggia.

24. Si vedono eziandio due Guar-

darobbe, una, in cui si conservano gli argenti, e vi si vede gran numero di Doppieri, Giarroni, e Frasche, e quan-to serve per ornamento, così dell'altare della Cappella maggiore, come dell'altre Cappelle di detta Chiesa, & oltre à questo un Tabernacolo, quale di continuo stà situato nel detto Altar maggiore, preziolissimo, così per la grandezza, come per l'artificio; Ne' lati poi del detto Altare, vi si veggono due Angeli, alla statura d'un' huomo, quali sostengono due Torcieri; netle porte del Coro, che sono formate similmente d'argento, vi si scorgono assissi due altri Angeli di rilievo della medesima grandezza, che tengono in mano insegne proporzionate al Mistero della Incarnazione; vi si scorgono di vantag-

De' Forestien 231 gio trè altri Angeli di proporzionata. grandezza, che tengono nelle mani un Cereo, e questo si pone pendente dalla sossitua in mezzo della Chiesa, e similmente vi è un ben grosso Vascello d'esquisitissimo lavoro, dal quale pendono molte lampade, che similmente in mezzo della Chiesa pendente si vede, scorgendovisi ancora uno bellissimo monumento per riponere Nostro Signore nel Sepolcio, eviene sostentato da un Pelicano, circondato da Cherubini di rara manifattura, e con detti d'argenti, altra sorte ve n'è, e de'Cornocopii, e di Croci, e di Pissidi, e di Calici, e di tutto il di più, che abbondantissimamente per la detta Chiesa sà di mestieri, fra diessi si vede una Cona di diverse sigure di rilievo, che detta Chiesa hebbe in dono dalla Reina Giovanna, e frà desti argenti vi si scorgono anco diverse cose d'oro, come di più corone per ornato delle feste della Madre Santissima, ed Angelo, Collane, Rosoni, ed altro, tutte tempestate di perle, di diamanti, di rubini, di smeraldi, ed altre preziosissime gioje, & anche Calici con Patene, Pissidi, e Seere per collocatione del San-tissimo tutte d'oro; per ultimo in questa Guadarobba vi si conserva un tesoro d'argento, d'oro, e di gioje, tutta la su-detta argenteria pesa 51. Cantaro (il Cantaro è 100 - rotola, il rotolo 33 · oncie. 25. Sie25. Siegue poi l'altra Guardarobba, nella quale si veggono apparati ricchissmi, così di Cortine, come di Pianete, Piviali, Tonicelle, Omerali, Veli, ed altro per la celebrazione de'sacrifici, di ricami, di oro, e di argento, d'ogni colore Ecclesiastico, conforme i tempi, nè vi è cosa, che possa desiderarsi per detto essetto.

26. Se consideriamo il detto Tempio, oltre li ricchi, e preziosi arredi, si rende ammirabile per lo decoro, con cui vi si tratta il culto divino, mantenendovisi cento, e più Sacerdoti, con... trenta Cherici, che di continuo assistono per la celebrazione de' Sacrifici, ed uficj divini colla puntualità stessa, che si potrebbe in qualsivoglia Cattedrale. Sopraintende al detto Clero il Sacrista, Vice-sacrista, e Capo de'Cherici; ed acciocche detti Cherici vengano bene educati, hanno un Maestro particolare di Grammatica, ed Umanità ed un'altro di Canto fermo; a proprie spese della detta Santa Casa, affinche s'abilitano al Sacerdozio, e quando ascendono a gli Ordini Sacri, la medesima Santa Casa gli soccorre nelle spese, che vi bisognano. Per grandezza del detto Tempio, e per incitar maggiorment alla divozione il Popolo, che vi concorre, vi si tengono stipendiati due Cori di Musici de migliori, e vi si prediDe' Forestier 1233 ca in tutti i Sabati, e seste dell'anno, oltre a quelle d'ogni giorno, nel tempo della Quaresima, dell'Avvento, e della Novena precedente il Santo Natale. Per lo stipendio di detti Sacerdoti, Musici, e limosine de' Predicatori, si spendono ogn'anno doc. -m.

27. Siegue poi l'opera, che fra tutte può chiamarsi l'antesignana, ed è quella di dar ad allevare tutti quei poveri bambini, che abbandonati da' loro Genitori, si ricovrano sotto il manto della Vergine gloriosa, opera, che hebbe l'origine sin dal tempo, che si sondò detta Santa Casa, per tal'effetto evvi una stanza particolare, situata nel piano della pubblica strada, con una ruota sempre aperta di giorno, e di notte, incui vengono esposti i fanciulli, ò spurij, ò miserabili che siano. In detta stanza. vi stanno di continuo otto nutrici assistenti, con una donna detta Rotara, che le diregge, e governa, conforme la necessità, che se ne tiene, mentre che occorre esservi notte, che di detti fanciulli se n'espongono sino al numero di venti. Il giorno poi seguente, da un Ministro Sacerdote, a ciò per degni rispetti destinato, si pone pendente dal collo un piombo con l'impronto della Madre Santissma, e si registrano in un libro particolare, nominato il libro della Ruota, in cui si registra

234 Gurda gistra il nome di colei, alla qual dassi ad allevare, con notarvisi anche il luogo, dov'essa habita, e questo precedente il santo Battesimo, quando accade esservene di quelli, che non l'habbiano ancor ricevuto. Le nudrici, alle quali detti esposti si danno ad allevare, ascendono sempre al numero di 2500. più, e meno, che per causa della mercede, che per tale effetto loro si dà ciascun mese, importa la spesa di ducati quindici mila ogn'anno. Visitano giornalmente la detta Ruota un Medico, e due Ostetrici per soccorso di que poveri fanciulli, che per lo più vengono in-

fetti di qualche morbo.

28. Compiuti, che sono gli anni del latte, detti infanti fi danno a governo a diverse donne, alle quali anco somministra un tanto il mese, e giunti, che essi sono ad una certa età quelli fanciulli, che si conoscono atti ad apprendere qualche mestiere, si danno alla guida di persone, che gl'istruiscano in qualche arte meccanica, e ve ne sono di quelli, che dotati di buon'ingegno, applicandost alle lettere, fanno riuscita mirabile; e molti di essi si fanno religiosi, ò regolari, ò secolari, poiche in virtù di Bolla Pontificia della santa memoria di Papa Nicolò IV. detti esposti sono abilitati ad ascendere al Sacerdozio, nonostante, che la lor legitimazione sia-

dub-

DE' FORESTIERI. 235 dubbia, bastando solo da semplice sede del Ministro dell'accennata Ruota, che attesti esser tal'uno registrato nel detto libro, che con detta sede si ammette, come legitimo.

Le fanciulle si racchiudone nel Conservatorio grande della detta. Santa Casa, nel quale in ogni sorte-di lavoro si ammaestrano ; e pervenute, che sono all'età nubile, se vogliono maritarsi, si dà loro la competente dote, quale non è mai meno di docati cento, mentre che à quelle, che si conoscono più meritevoli, si dà anche dote di docati ducento, che per li maritaggi di dette sigliuole esposte, detto santo luogo spende ogn'anno doc. 10. m.; Ma... quelle, che vogliono servire a Dio nel medesimo Conservatorio si monacano, attendendo con ogn'osservanza, e decoro alla vita religiosa; e di presente in... detto Conservatorio trà monache, figliuole, ve n'è il numero di 500. Per guida del medefimo s'eligge da' Signori Governatori la Badessa, e la Vicaria, e da queste poi vengono elette altre miistre inferiori, oltre alle quali vi sono da cento Monache, che con titolo di maestre addottrinano le dette figliuole. E circa lo spirituale vi assistano due Confessori, che di continuo alle medesime amministrano li Santi Sacramenti.

31. Evvi di vantaggio un' Inferma-

236 G u 1 D A ria separata dentro il medesimo Conservatorio, arredata d'ogni necessaria... supellettile per servizio dell'inferme, al governo delle quali, oltre dell'assistenza della Madre Infermiera, vi stanno destinati due Medici, l'uno fisico, ب l'altro cirugico, ed insagnatore; assistendo di continuo alla porta del detto Conservatorio un Custode, che non... permette, nè l'ingresso, nè l'uscita ad altre persone, fuorche alle stabilite.

32. Nel medesimo Conservatorio vi è un'altro luogo, ma con porta separata, e vien detto delle Ritornate. a causa, che ivi si racchiudono di nuovo quelle povere figliuole, che maritate sian rimaste vedove, ò sono state abbandonate da' loro mariti, ò pure hanno incontrato qualche finistro accidente, ed acciocché non caschino in offesa. di Dio, la Santa Casa le riceve in detto luogo, e somministra loro vitto, vestito, & ogni altra cosa necessaria, non ostante, che antecedentemente siano state dotate . Di queste tali tien cura vna... Monaca provetta, che vien detta Governatrice.

S'invigila con ogni applicazione, che le figliuole, che fi danno ad alleuare, siano bene educate, mentre che per ogni semplice sospetto, si ripigliano, ed in Conservatorio si ripongono. Molte persone per divozione si allevano

D'E' FORESTIERI. 237 dette figliuole nelle proprie case, tenendole come sossero nate da loro. L'anno 1696. l'Eccellentiss. Sig. Viceregina neprese vna, quale porta sempre seco.

23. Per le medesime sigliuole esposte, e poi monacate, dentro la medesima S. Casa vi è un'altro luogo a parte, detto il Conservatorio del Ritiro, dove si ritirano quelle che desiderose d'approsittarsi maggiormente nella via spirituale, vivono segregate da ogni commercio, eccetto, che de' Medici spirituali, e corporali, e per istar totalmente divise dall'altre del primo Conservatorio, hanno una Chiesa particolare, e nel Coso superiore di quella recitano le hore canoniche, ed in questa Chiesa hanno il lor proprio Consessore, Cappellani, e Predicatore.

Casa quattro Spedali, due di esti sono nella Città, il primo de' quali è de' se-bricitanti, & il secondo de' feriti. Ad amendue per la ottima cura, che se netiene, concorrono, non solo i poveri Cittadini, ma eziandio i forastieri di diverse nazioni, e vi è stato anno, che concorso degl' Infermi è arrivato al numero di ottocento il giorno, e precisamente nelle occasioni, ò di venute di armate, ò di guerre vicine. Nelli detti due Spedali assistono di continuo quattro Medici, due sissio, e due chirurgici con quattro prattici delle medesi-

me professioni, con l'insagnatore, e gran numero di servienti, che si accrescono, e mancano, secondo s'augumenta, e diminuisce il numero degl'infermi. Vi anistono anche di continuo otto Sacerdoti per amministrar loro i Santi Sacramenti, e per disporti, occorrendo, a ben morire. Sopraintende poi a tutti i sudetti un Mastro di Casa Sacerdote, che havendo per compagno un'altro Sacerdote, amendue continuamente invigilano all'osservanza delle istruzioni date dal governo, acciocchè nulla manchi a dett' Infermi per la salute tanto dell'anima, quanto del corpo; oltre a ciò i Signori Governatori medesimi visitano ogni mattina detti Spedali, riconoscono la qualità de' cibi apparecchiati a dett'Infermi, intendono da quelli stessi il bisogno, che hanno, e danno loro ogni sodisfazione di quanto desiderano, purche non sia loro nocivo.

no in detti due Spedali, prima si dispensavano a' poveri, ma ritrovatosi per lo
più, che della detta distribuzione negodevano i manco necessitosi, per nogliersi via ogn'inconveniente, stà concluso da' Signori Governatori, che nel
sine d'ogni mese, le dette spoglie si vendano, e del prezzo, che da quelle si ricava, se ne facciano celebrar tante Messe, per l'anima de' desonti ne' detti
Spe-

ri della Città, nel luogo detto la Montagnola (come diremo appresso, trattando di detto luogo) dove si mandano a ristorare quelli, che convalescenti escono risanati da detti due Spedali, e se gli somministra tutto il necessario, che dal Medico ordinario, a ciò destinato, nella cotidiana visita si dispone, a sine, che non ricadano. Vi è anche un Maestro di Casa particolare, che sopraintende alla famiglia, impiegata al servizio di detti convalescenti, ed a tutto il di

più, che ad essi occorre-

37. S'apre ogn'anno il quarto Spedale in Pozzuoli, nella più calda stagione, per li rimedij di Sudatori, Bagni, ed altro, che ivi sono; e vi concorre un'infinità di Poveri, e di Religiosi, e di Cittadini, e di Forestieri, che hanbisogno di tali remedj. Si dividono quelli in trè Missioni, ed alle volte la Missione arriva al numero di trecento, dura giorni sette, esi dà loro comodità di Felluche per andare, e ritornare, il letto, ed ogn'altra cosa neces-12ria, ed a quei Poveri, che non possono. camminar soli, si dà la commodità delle bestiuole, che gli conducono, e de' servienti, che gli guidano da un luogo all'altro, dove si prendono detti rimedi, come alle Stufe, Bagni, alle Arene, ed

serviti.

38. Per servizio di detti Spedali, e Conservatorii, mantiene detto S. Luogo, dentro la sua propria Casa una famosima Spezieria, copiosa dogni qualsità sorte di rimedio proporzionato a qualsivoglia infermità, e quanto da' Medici viene ordinato, tutto senza risparmio alcuno si somministra.

39. Si dispensano da detta Santa...
Casa

De' Forestiers DE' FORESTIERS 241 Cafa infinite limofine a' Poveri, & a' Religiosi, ed in particolare a' Padri Cappuccini, & alle Monache Cappuccinelle, dette di Gierusalemme; perciocché, oltre allo stabilito giornalmente di carne, polli, pane, vino, legna, cere, oglio, e robbe di Spezieria, si dà loro anche ciò che dimandano, ò per refezione di fabbrica, ò per compera di lana, tele, & altrosche loro bisogna.

40. Quattro volte l'anno il Signor Governatore mensario visita le Carceri della Vicaria, e dà soccorso di limosine a' Poveri carcerati bisognosi, e dallo stesso' nel giorno del Venerdì Santo di ciascun'anno si somministrano limosine considerabili a' Poveri vergognosi dell' ottina, è sia rione di Capovana, ed egli

in persona le dispensa.

41. Oltre delli maritaggi, che detta Casa Santa ogn'anno dispensa per lesue figliuole esposte, che come s'è detto vi s'impiegano ducati [diecimila; Dispensa ad altre povere donzelle honorate, e vergognose diversi Albarani, ascendenti à ducati mille, & ottocento'l'anno, divisi in diverse somme.

42. Paga ogn'anno circa ducati diciotto mila, per diversi maritaggi, spettanti a diverse donzelle, per esecuzione della volontà di diversi testatori, e vi è donzella Nobile, la quale gode il suo maritaggio di ducati due mila, ò trè mi-

la, secondo se li deve per adempimento

della volontà di chi l'hà disposto.

43. In questa Santa Casa vi è anco un Banco pubblico, nel qual si yede la Guardarobba de pegni d'argento molto considerabile, e nell'Archivio antico vedesi un'istrumento scritto in iscorza, d'arbore.

44. Detta Santa Casa, per l'amministrazione del suo dare, & hauere, e per l'esercizio di tante opere, e per il reggimento del suo Banco, tiene un'insinità di Ministri, così Dottori, Scritturali, come altri d'inseriore condizione, per lo cui soldo spende ogni mesedocati 1167., che viene docati 14004. l'anno.

Luogo, quanto esigge dalle sue entrate, quanto gli perviene, ò per legato, ò per donazione, ò altro, tutto l'impiega allessante opere, che in esso s'esercitanos quali in ristretto vengono compendiate nell'infrascritto nobile Epigramma, che sopra la Porta maggiore del suo Palagio vedesi in marmo scolpito, composto dal P.D. Celestino Guicciardino.

Lac pueris, Desem innupsis, velumque, pudicis,

Dasque Medelam agris bac opulenta.

Hine merito sacra est illi, que nuptais

243

Et lactans Orbis, vera Medela fuit.

Non debbo qui tralasciare due ragguardevoli Iscrizioni, che sono in questa Chiesa, una d'un virtuoso, l'akrad'una Reina. Nell'ingresso adunquedella Porta maggiore à destra nel suolo è una sepoltura di marmo, ove si legge.

D.O.M. Ferdinandus Manlius Neap.
Camp. Architectus qui Petri Toleti Neap.
Pror. auspicio Regijs Ædibus extruendis,
Plaieis sternendis, Crypta aperienda, vijs,
E pontibus in ampliorem formam restituendis, Palustribusque aquis deducendis
prasuit. Cujus elaboratum industria, ut
tutius viatoribus iter, Timotheo Enciclio
Mathemat. Pietatis rarissima Filio, qui vixit an. XIX. M.D.V.C.B.V. sibi, ac suit
vivens secit. A Christo nato M.D.LIII.

Tra' Marmi, che sono presso l'Altar

maggiore, si legge:

Inpuna II. Hungaria, Jerufalem, Sicilia, Dalmatia, Croatia, Rama, Servia, Galitia, Lodomeria, Comania, Bulgaria-que Regina, Provincias Folcalquery, ac Pedemontis Comitissa. Anno Domini M. CCCC. XXXV. die II. mensis Febr.

Regijs ossibus, & memoria sepulcrum, quod ipsa moriens bumi delegarat , inanes in funere pompas exosa, Regina pietatem secuti, & meritorum non immemores Oeco-nomi restituendum, exornandum curave-runt, magnificentius posituri, si licuis-

L 2 set

fet. Anno Domini M. DC. VI. Mens. May.

#### Di S.Pietro ad Aram, overo Ara.

Tempio dedicato ad Apollo fuor delle mura di Napoli, presso la Porta Nolana; passando quindi S.Pietro per irne a Roma a piantar la sua sedia, prima si fermò in Napoli, ed havendo quivi convertiti, e battezzati S. Candida, e S. Aspremate con altri appresso, questo Tempio d'Idoli diroccò, è formatovi un' Altare al vero, e vivo Dio, quivi celebrò i divini misteri; il tutto si vede nella sigura, che stà nello stesso luogo, ove si legge:

Siste sidelis, & priusquam Templum ingrediaris, Petrum sacrificantem venerare, bic enim primo, mox Roma silios per Evangelium genuit, Paneque ilso suavis-

Ama cibavit.

Questa Chiesa è stata rinnovata con bella, e moderna architettura; ed è riuscita molto nobile, e magnisica. Nel Coro si veggono cinque quadri assai belli, quello di mezzo, che rappresenta la Beata Vergine è del Zingaro. Li due a' lati più vicini del Cavalier Massimo, e gli altri due del Giordano.

3. Il quadro di Christo N. Signore, che sà orazione nell'horto, è opera di

Sil-

Silvestro Buono.

A Nella Cappella della famiglia. Ricca è la tavola, ov'è la Reina de' Cieli co'l Puttino in seno, circondata da' Santi, e di sopra il Salvator del Mondo nel mezzo di due Angioli, di rara dipintura; il tutto sù opera di Lonardo da Vinci, illustre Pittor Fiorentino, che siorì nel 1510.

5. Nella penultima Cappella è la Tavola, in cui è la Natività del Signore, fatta da Gian-Filippo Criscolo.

6. Tra' marmi sepolerali di questa...

Chiesa si legge:

D.O.M. Fabricio Francipano, cui nec viventi Romana Virtus, nec morienti vera pietas defuit. Hared. ex testam. B.M. PP. &c.

7. Nel suolo avanti di entrar nella Chiesa vi era il seguente Epitasio.

D.O.M. Antonius Spatafora I.V.D. Protonotarius Apostolicus, Patritius Lucerinus, bunc sibi sepulcralem lapidem posuit vivens. Occurrens fato, ne se occuparet. Pracurrens morti, ne anteverteret. Metam sibi prasixit, ut vita dirigeret cursum. Aspectu lapidis obdurescere voluit morti. Pulverem proposuit mortii, ne sordes contraberet in vita. Pro Templi foribus, memor exitus. Anno à Christo M.DC.XXIII. etatis sue LXXII.

8. E' in questa Chiesa sepellita Santa Candida la prima Christiana di Nati

L 3 poli,

246 poli, la cui solennità si celebra a' 4. di Settembre; ed hoggidì si vede la camera, e luogo, ov'ella fè penitenza. E' stato questo celebre Tempio honorato da molti Sommi Pontefici, perciocche fatto l'anno santo in Roma, subito l'anno seguente si celebrava in questa Chiesa, e s'apriva dall'Arcivescovo di Napoli la Porta Santa, come dalle iscrizioni, chequivi sono. Benche Clemente VIII.non volle concederglielo. E' servita. la sudetta Chiesa da Canonici Regolari Lateranensi. Vi sono moltissime Indulgenze, registrate dall'erudito Carlo de Lellis nell'aggiunta a Napoli Sagra.

### Di S. Maria del Carmine.

Mercato si vede la divotissima, e celebre Chiesa del Carmine, prima picciola Chiesina, edificata da Frati Carmelitani la prima volta, che vennero in Napoli; ma dipoi essendo qui venuta la dolente Imperadrice Margherita, Madre di Corradino, conmolta quantità di gioje, e danari per ricuperare dalle mani del Rè Carlo I. il suo unico figliuolo, e ritrovatolo morto, e sepellito, il sè levare da quella picciola Cappella della Croce, dov'egli era tumulato, e fattogli quelle essequie, che se gli convenivano, il sè collocarepres-

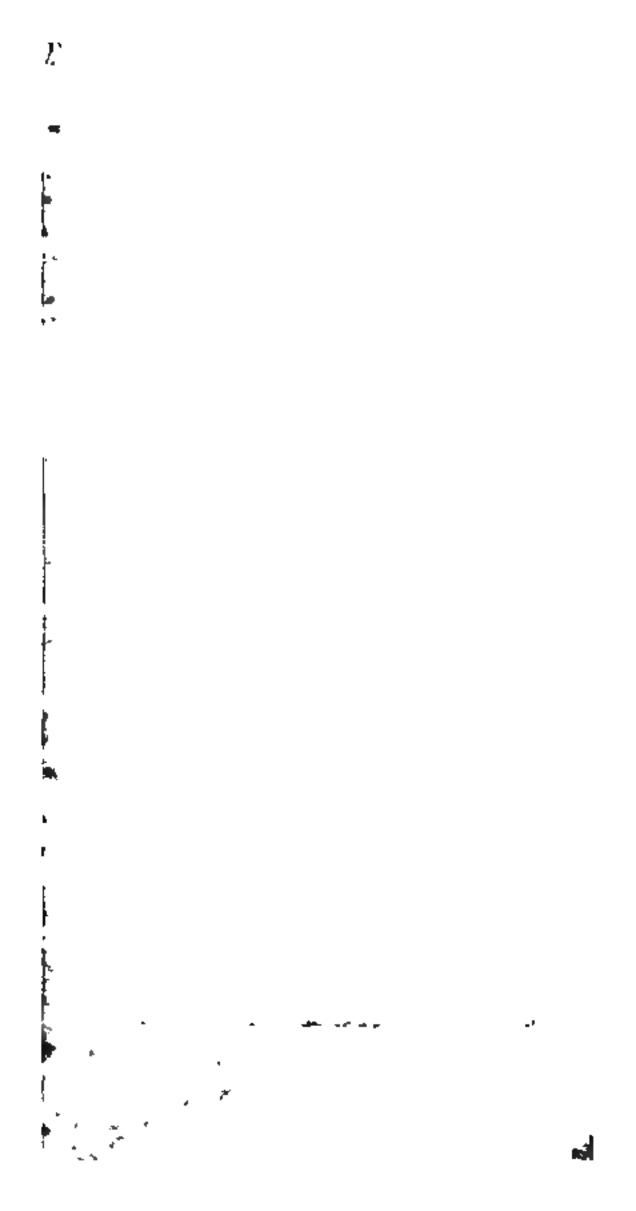

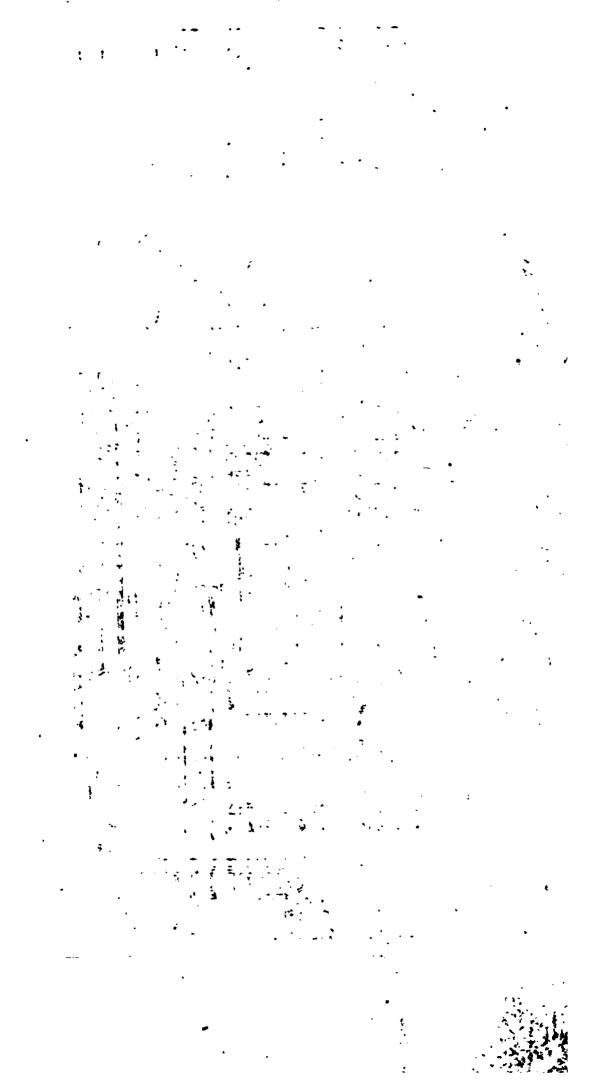

De' Forestier 1. 247
presso l'Altar maggiore, e diede a detta
Chiesa per l'anima di lui tutto quel tesoro, che seco portato haveva; onde ella sù ampliata, e ridotta a quella magnisicenza, alla quale di mano in mano
è pervenuta.

L'iniqua sventura di Corradino sù espressa nel seguente Epigramma dal P.

Guicciardini.

Infelix juvenis, quanam tibi fata super-

Dum patrium Regnum subdere Marte

Te fugat bind Gallus, fugientem intercipit
Aftur s

Parthenopeque ab equo decutit ipsas

Omnia post bac , quid mirum , si captus ab

Carnificis ferro vi Tima casa cadas?

Heu nimium completa manet sententia.

Quod Caroli tandem mors tua vitas

Hinc leges fileant; rerum invertatur, G

Si Rex in Regens jam tenet impe-

2. Nell'Altar maggiore di questa.

Chiesa stà collocata la miracolosa Immagine di nostra Signora, sotto il titolo di S. Maria della Bruna (portata insindal principio, che vennero in Napoli i L 4 detti

detti Frati Carmelitani) la quale, secondo la credenza comune, si stima susse stata dipinta dal Vangelista S.Lu-

3. E' la Cappella maggiore della. SS. Vergine del Carmine di antica Aruttura Gotica, per lo passato oscura, xozza, hoggi luminosa, ed interiormenwe vestita di finissimi marmi commessi. A proporzione vi si scorge egregiamen-te edificato l'Altar maggiore degli stesfi marmi, inalzata la nuova Cupola. ornata di Arabeschi d'oro; e sormatovi di sotto a corrispondenza un cimite:0 colla sua volta a guisa d'una sotterrarea Cappella. Fù quest'opera fatta principiere nel 1672. dalla munificentissima. pietà dell'Eccellent. Sig. D. Domenico Giudice Duca di Giovenazzo, il quale, ancor che lontano dalla Patria, ed impiegato dalla Maestà del Rè in varj importantissimi assari in Piemonte, e poi nelle Ambasciate di Francia, e di Poitogallo; pur tuttavia avvicinatosi conestender la mano a liberalissme spese, la ridusse a perfezione nel 1682. Per la qual cosa i Religiosi di N. Signora del Carmine, tutti concordemente gli fectro donativo della Cappella sudetta, che convalidato dall'assenso Apostolico, resta insigne jus padronato della-Eccellentissima famiglia Giudice, tanto benemerita di detta lagra Religion. che

De' Forestieriche il Monistero, detto la Croce di Lucca delle Monache Carmelitane, quas nuovamente edificato, ed ampliato a... proprie spese dall'Eccellentissimo Sig-D. Nicolò Giudice, Principe di Cellamare, Padre del detto Sig. Duca, profusissimo co' poveri, e colle persone a Dio dedicate, è un perpetuo testimonio della fervorosa divozione de'sudetti Signori verso la Santissima Vergine del Carmine, derivata anche col latte nel generoso, e pieroso animo dell'Eccel-Ientissimo sig. D. Antonio Giudice, Principe di Cellamare, Cavaliere dell'abito di S. Giacomo, Gentilhuomo di Camera di Sua Maestà, già Ambasciadore straordinario in Baviera.

razione in questa Chiesa, è un'antichissima sigura di Christo crocissiso, postantel mezzo di quella, il quale miracolosamente chinò la testa alla suria della, palla dell'artiglieria del Campo nimico del Rè Alsonso di Aragona nel 1439, ne' tempi, che teneva assediata Napoli; perciocchè D. Pietro d'Aragona Infante di Castiglia Capitan Generale dell'essercito, e suo fratello sacevano batter la Città d'ogni parte coll'artiglierie; dandole l'assalto a 7. Ottobre del medesimo anno 1439, su scaricata l'artiglieria verso la detta Chiesa, e la palla, qual'era di smisurata grandezza, fracal-

L 5 sò.

Guib 250 sò la Cupola, rovinando il Tabernacolo del Crocifisso, di rilievo, ch'era nell' archetto a mezza Chiesa, e buttò anche a terra la Corona di spine, che nel capo teneva quella SS. Immagine di Christo, che miracolosamente chinando la testa, schivò il colpo di quella horribil palla, la quale doppo si sermò sù la portamaggiore della Chiesa sopra un tavolato a quella dirittura, dove è hoggi, inmemoria di tal successo, un tondo di marmo nel pavimento della porta maggiore - Questa miracolosa Immagine si mostra una volta l'anno nel terzo giorno del Santo Natale, ed in tutti i Venerdì di Marzo-

5. Il sossittato della Chiesa è nobilmente dorato con varie dipinture, a spese del Cardinale Filamarino di chiara memoria.

6. Qui a gran copia si veggono tapezzarie, ed altri parati, e vesti sagre.
Avanti la Immagiste della Beatissima.
Vergine pendono moste Lampadi d'argento, e precisamente una tutta d'oro,
ed un'altra d'argento tanto grande,
di così ricco prezzo, che i Frati la tengono nelle maggiori solennità pendente nel mezzo della lor Chiesa, osserta
dal Cardinal Filamarino Arcivescovo
di Napoli, divotissimo di Nostra Signora del Carmine, il quale vi lasciò parimente in dono la Pianeta, colla qual-

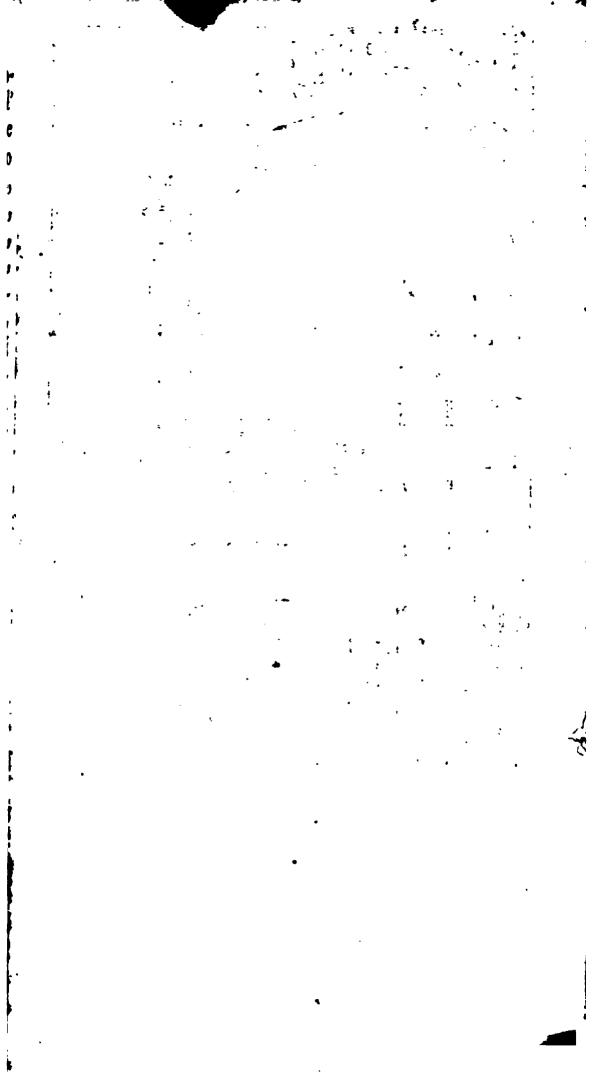

DE FORESTIERIC 25Y una volta l'anno nella maggior folennità di detta Chiesa, celebrava, ed è didrappo d'oro affai ricca; ed altri ornamenti pur ticchi, per uso di detto Alta-re, ed eziandio un pajo di Doppieri grandi d'argento di molto valore, e duo Angioli d'argento.

Il Marchese del Carpio D. Gasparo de Haro, e Gusman, mentre sù Vice-Rè, li sú donato da Pecorari di Puglia trè mila scudi, per ringraziamento d'haver levato li Banditi del Regno: perche questo Signore mai si appropriò regalo, solo questo, per donarlo alla-Beata Vergine, e ne sece sare una Lampade d'argento, che qui si vede, pagando del proprio tutta la manifattura dissegnata dal celebre Filippo Scor, come distintamente annotò il Signor'Antonio Bulison al suo Giornale Historico.

### Della Cappella della Croce, dessa di Corradino-

Oco lungi dalla Chiesa del Carmine è una Cappella... ove d'ordine di Carlo Primo Rè di Napoli, su decollato l'inselice Corradino, ultimo della linea de Suevi (se bene in Napoli non si estinse) insieme col Duca d'Austria, D. Errico di Castiglia, ed altri. Quì poi d'ordine dello stesso Re fiirono sepelliti i loro corpi, ed in segno

di sì crudele spettacolo sù collocata...

una colonna diporsido, con un Christo
in Croce di sopra: hà di circuito sei piedi in circa, e lunghezza da terra sino alla iscrizione circa dieci piedi. Questa...
iscrizione è in lettere Longobard...
d'oro, del tenor seguente.

Auftris angue Lies pullum rapiens Aqui-

Hic deplumavit, acepbalumque dedit-

- 2. Qui si vede un'antica dipintura a fresco nella muraglia, che rappresenta la morte di Corradino, opera assai benfatta.
- 3. Nel proprio luogo, ove furono sepelliti i sudetti, si vede in ogni tempo così d'estate, come d'inverno un tondo, che pare sia segnato con mani, e che di continuo pare bagnato, e quel suolo nel rimanente è arido: segno evidente della morte innocentissima di que' meschini.

# Di S.Eligio.

I del gran Mercato di Napoli, è la nobil Chiesa di S.Eligio, edisicata nel 1270. da trè Cavalieri Francesi familiari di Carlo Primo Rè di Napoli (ancorche altri dicono, che fossero stati ministri della Cucina del Rè) conuno Spedale per gl'infermi, dedicato a SS.Dionisio, Martino, ed Eligio tutti DE' FORESTIERI. 253 trè Vescovi in Francia, e contendendo frà di lote qual de' trè esser dovesse il principale, tutti trè i nomi de' Santi messi in bussola, invocato il nome di Dio, usci S. Eligio.

L'essigie di detti sondatori colle loro insegne si veggono in dipinture nel primo pilastro rincontro alla porta maggiore colla iscrizione, che segue:

Joannes Dotsum, Guliermus Burgundio, Joannes Lions , Templum boc cum buspicio à fundamentis erexere. Anno M.C.C.I.XX.

3. Si governa questa Chiesa per Governatori Laici, cioè un Reg. Consigliero, che si elegge dal Vice-Rè, e quattro Cittadini, che si mutano ciascun anno a

beneplacito.

4. Essendosi poi edificati in Napoli molti altri Spedali per gli huomini, sù questo di S. Eligio deputato da' Supetiori per le donne, e per tal cagionenel 1573. sù ampliato con ispesa di moltemigliaja di scudi; ove i Governatori tengono due Medici, e Speziale particolare; vi tengono anche da 50. donne dei putate al servigio delle inferme.

yono le povere figliuole orfane, per cui fu edificato il luogo nel 1546, ve ne so-gliono stare fino a 150, al cui governo è la Madre Badessa, ed altre Maestre delle orfane: altre persistono in detto luogo, altre, che si vogliono maritare.

han-

hanno la dote di ducati 100. ma non se ne maritano, che 20.l'anno.

6. Tiene Banco publico, il quale

fù apertonel 1592-

7. La Chiesa è una delle principali di Napoli, se bene non ornata alla moderna, è Parrocchiale, servita da 37. Sacerdoti, e da 18. Cherici, sotto la cura, e governo del Sacrista, che in Napoli nelle Chiese secolari inferiore è comi il Rettore.

8. Qui è sepellito Pietro Summon-

te, con questa iscrizione-

Petrus Summontius bonarum literarum cultor observantissimus, qui vix- Ann-IXIII-M. III. D. III. boc monumentum sibi, & Rainaldo patri dulciss. posterisque suis omnibus de suo ponendum C.

#### Di S. Pietro Martire.

Carlo Secondo Rè di Napoli mell'anno 1274- in honore del detto Santo in questo luogo, ove hoggi si
vede, prima detto le Calcare appresso
il mare.

2. E' la Chiesa molto nobile, e magnisica, la cui porta maggiore sù fattada Giacopo Capano del Seggio di Nido, come si leggenella iscrizione sù la stessa porta assissa.

3. La Cupola fu fatta da Cristofaro

DE' FORESTIERI. 255 di Costanzo Cavalier dell'Ordine del Nodo.

4. Nell'anno 1428 su Priore di queto Convento S. Antonino, ove anche operò molti miracoli: dipoi per la suasanta vita, e dottrina, da Eugenio IVcreato Arcivescovo di Firenze, ove nel

1459. riposossi nel Signore.

maggiore, nel muro a man sinistra è un marmo, ove si vede scolpita l'essigie della Morte con due Corone in testa, che singe di andare a caccia, e tiene nella destra lo sparviere, e nella sinistra il loiro, e sotto i piedi moke persone morte d'ogni sesso, e stato, ed incontro di lei un'huomo vestiro da Mercadante, il quale butta un sacco di danari sopra un tavolino, ove si vede l'iscrizione in persona della Morte del tenor, che segue:

Eo sò la Morte y che chaccio sopera voi jente mondana, La malata y e la sana, y Di, e notte la percaccio. Non sugge nessuno in tana, Per scampare dal mio laczio y Che tutto il Mondo abbraczio, E tutta la jente humana. Perchè nessuno se conforta, Mapprenda spavento, ch'eo per comandamento, Di prender à chi viene la sorte y Siave per gastigamento Questa sigura di Morte, E pensa vie di sare sorte In via di salvamento.

Dalla bocca di quelsche butta la moneta. 256 G U I; D A

neta, escono le seguenti parole:

Tutti ti volio dare, se mi lasci scam-

Dalla bocca della Morte,

Si me potesti dare, quanto si pote dimandare:

Non te pote scampare la Morte, se tes viene la sorte.

Incontro al marmo.

Mille lauds faczso à Dio Patre, & alla S.Trinitase, due volte ... scampato, tutti li altri foro annegati. Francischina fui di Prignale, feci fare questa memoria alle 1361, de lo mese di Agosto 14inditt.

6. Frà le altre celebri memorie, che sono in questa Chiesa, è sopra del Coro il sepolcro della Reina Isabella, figliuola di Tristano Conte di Copertino dell' Illustrissima famiglia Chiaromonte nobilissima nella Francia, e di Caterina. Orsina, forella di Giannantonio Principe di Taranto. Fù costei moglie di Ferrante Primo d'Aragona Rè di Napoli, donna di somma religione, e di santi costumi. Mori nel fine di Settembre del 1465., e su sepolta in questa Chiesa in... una tomba di broccato Qui anche il Rè Alfonso, doppo, c'hebbe acquistato Napoli, sè das Castel Nuovo trasserire il corpo dell'Infante D. Pietro suo fratello, ch'era morto trè anni prima. Dipoi da' Frati sù eretto un sepolero di marmos

DE' FORESTIERI. 257 mo, e col corpo della detta Reina Isabella sù collocato, e qui si legge:

Ossibus, & memoria Isabella Clarimontia Neap-Regina Ferdinandi Primi Conjugis, & Petri Aragonei Principis strenui, Regis Alphonsi Senioris Frater, qui, ni Mors ei sllustrem vita cursum interrupuisses, fraternam gloriam sacilè adaquasset. O fatum, quot bona parvulo saxo conduntur!

7. Al pari è il sepolcro di Beatrice, sigliuola del Rè Ferrante, Reina di Ungheria, che si morì in Napoli a' 13. di Settembre del 1508. Nel suo sepolcro di marmo leggesi la seguente iscrizione:

Beatrix Aragonea Pannonia Regina Ferdinandi Frimi Neap. Regis Filia, de Sacro boc Collegio oft. merita, bic sita est. Hac religione, & munificentia seipsamunicit.

8. In un marmo, ch'era in questa.
Chiesa, leggevasi il seguente decastico,
il quale per esser del celebre Pontano,
non dee tralasciarsi:

. Dum ruit incautus stratum Jaomotus in bostem,

Occubat, & victo victor ab ense cadit.

Extinctum stevere Duces, tristesque Manipli,

Castraque magnanimi funere mæsta.

Indulsis juveni lachrymas Rex mijis 29 il-

Ornavit mæstis funeris exequiis .

Movit amans flesum Virgo, movere puella, Forma quidem lacbrymit digna erat illa novis.

Elatus misero est urbis mærore, tulique Hanc laudem, quod non liquerit ipsej parem.

Jaomot. Torre. Equiti. Valentino. Regiacuffodia. Capitaneo. primum. sub. Alphonso. patre-mox-sub. Ferdinando. filio. Virodomi. sua. suaviss. bell. fortiss. Vix. an. XXXVI. 1460. 24. Februar.

9. Nella Cappella della famiglia d'Alessandro del Seggio di Porto, sono quattro statue di rilievo di legno dorate, cioè Christo nel mezzo di Maria, di S. Giovanni Vangelista, e della Maddalena, opere di Giovanni da Nola.

Pagana del Seggio di Porto è la figura di S. Vincenzo Ferrerio, ritratto dal vivo.

Gennara del medesimo Seggio è un sepolcro di marmo con molte statue di eccellente scultura, fatte da Girolamo Santa-Croce.

Della Chiesa di S.Nicolò Vescovo di Mira, desto S.Nicolò di Bari.

Uesta Chiesa è bella, e magnifica, eretta net 1527- da-D.Pie, DE' FORESTIERI. 259
D. Pietro di Toledo Vicerè di Napoli, havendo diroccata l'antica fondata da Carlo III. Rè di Napoli, ch'era nell'entrar del Molo grande, per farvi le mura del Castel-Nuovo, ed ampliar la strada.

2. Eravi uno spedale per li poveri marinari infermi, giusta l'ordinazione della Reina Giovanna II. nel 1425.

3. E' servita questa Chiesa da' Preti secolari, ed essendo stato questo glorio-so Santo ultimamente annoverato fra Santi Padroni di Napoli, nella vigilia della sesta di lui, li Governatori di essa santo una solenne Processione, trasserendo la Statua del Santo dal Tesoro dell'Arcivescovado alla sudetta Chiesa, ove si celebra solennissima festa.

4. La Cupola di questa Chiesa, è le dipinture a fresco trà le finestre, sono opera del Cavalier Giovam-Battista...

Bernaschi.

# Della Chiesa della Incoronata.

Chiesa, chiamavasi anticamente delle Cortege, seù Corso, quivi sù da Carlo II. Rè di Napoli sabbricato il Palagio per reggervi i tribunali della giustizia, ove poi nell'anno 1331. a' 25. di Maggio, giorno della Santissima Pentecoste, sù coronata la Reina Giovanna I. con Ludovico di Taranto suo

secondo marito, dal Vescovo Bracarense Legato di Clemente VII. ed in memoria di ciò, la Reina quel Palagio ridusse in sagro Tempio sotto titolo della
Corona di Christo. Fù in que' tempi
chiamata Spinacorona, doppo mutò il
nome in S. Maria coronata, come di presente si chiama, e dal nome della Chiesa poi nomossi la strada dell'Incoronata.

Chiesa sè la Reina dipignere di bellissime dipinture con oro, ed azzurro oltramarino; ed in particolare vi sè ritrarre dal naturale la sua essigie (come di presente si vede nella Cappella del Santissimo Crocisisso) da Giotto eccellentissimo dipintor Firentino, sommamente amato dal Rè Ruberto, e dalla detta. Reina: siorì insin dagli anni del Signore 1320. Di lui così scrive il Petrarca. in una sua Epistola:

Siterram exeas, Cappellam Regis intrare non omiseris, in qua conterraneus olim meus Giottus, Pictor nostri avi Princeps, magna reliquit manus, & ingenii monumenta.

3. Il Pontano parlando di questa.

Chiesa dice: Infituium fuit Regum.
Neapolitanorum, annis singulis, statis quibusdam diebus, parare nobilitati opulum
ad Ædem D. Maria Coronata, adbibitis
esiam prastantissimis Matronis, quod ab
Alphonso, summo cum splendore, servatum
meminimus.

4. Qui-

Quivi era anticamente uno Spedale per gli poveri infermi, eretto dalla sudetta Reina, hoggi commutato in altre opere pie da' Padri Certosini di S-Martino di Napoli, il Priore del quale è Ordinario di detta Chiesa, alla quale servono dodici Preti, e quattro Cherici, officiandovisi collegialmente; ed io, nella mia fanciullezza, vi hò servito per anni cinque, con non poco profitto nell'istituto Chericale, essendo Priore della Real Certosa di Napoli il Reverendissimo Padre D. Andrea Cancellieri virtuosissimo Mecenate de' virtuosi.

5. Quì nel Venerdì Santo, e nelle solennità della Croce si venerava una. Spina della Corona di Nostro Signore. Hoggi si serba nella Chiesa di S. Martino, ove parimente è il braccio di S.Biagio V. e M. il quale ogn'anno si trasserisce all'Incoronata, e quiui è venerato con molto concorso del Popolo Napoletano all'Altare del detto Santo, per la cui intercessione concede il Signore Iddio molte grazie a' fedeli-

6. Hò accennato altrove, che questa Chiesa, alla quale prima si ascendeva, hoggi si discende per molti scalini, a cagione della itrada alzara sù, d'ordine dell'Imperadore Carlo Quinto, per fare i fossi al Castel nuovo, il che hà cagionato non picciolo incommodo a det-

ta Chiesa.

#### Di S.Maria della Piesd.

ruata la presente Chiesa, ove stà la Congregazione de' figliuoli torchini detti della Pietà, principiata altrove nel 1583.

2. Quelta Chiesa è assai bella, e magnisica; aggiuntavi la bellissima Cappella di S. Anna della samiglia Rocco con buoni quadri del Cavalier Giacomo Farelli. Ed è doviziosa di molte Indulgenze; onde viene frequentata dalla divozione del Popolo Napolerano.

### Di S. Giorgio de' Genovesi.

I. A Nazion Genovese, minacciado rovina l'antica lor Chiesa, esse la presente molto nobile, e magnisica nel 1620, come si rende chiaro dalla seguente iscrizione, che stà sù la porta maggiore:

Magno Martyri, fausto victoria, auspici Sancto Georgiu, novam Aedem tutelari suo, pecunia sua, Genuenses magnisicentiorem à sundamentis decrevere, studioque nationis impisse, Alexander Grimaldus Illustrisse Antonii, Joannes Baptista Spinula Operti, & Joannes Augustinus Spinula, Ascanti, Prasecti peragendam curaveres peractam dedicavere. M. DC.XX. Franz cisco De' Forestieri. 263 cisco Doria Augustini Consule.

2. Fù fatta Parocchia dalla santa memoria del Beato Pio V. per la Nazione solamente.

3. Nell'Altar maggiore è la tavola, rappresentante la Beatissima Verginenel mezzo di S. Giovan-Battista, e di S. Gio: Evangelista, e di sotto S. Giorgio Martire, opera d'Andrea da Salerno-In questa Chiesa vi sono cappellanie di

## Della Chiesa de SS. Pietro, e Paolo de Greci.

12. scudi il mese.

Uesta Chiesa, ancorche preciola, è nondimeno assai cospicua, e ragguardevole, così rispetto al suo sondatore, come per le molte memorie, che in essa si veggono, e per l'ussiciare, che in essa continuamente si sa, secondo il Rito Greco.

2. Il suo sondatote su Tomaso Assan Paleologo de' Principi di Arcadia,
di Corinto, e d'altre Provincie nel Regno del Peloponesso nella Grecia, dell'
Ordine Senatorio di Costantinopoli, e
stretto parente degl'Imperadori Costantinopolitani. Presa la Cirà di Costantinopoli, sua Patria, da' Turchi, risuggi
egli in Napoli appresso degli Rè Aragonesi, dalli quali su sempre tenuto frà
li primi del Regno: sabbricata, e dotata-

la presente Chiesa, la fece di padronaggio della sua famiglia.

3. Nell'anno 1644. fù questa Chiesa abbellita, e Bellisario Corenzi della
stessa nazione l'ornò di diverse dipinture di sua mano, che si veggono nella
volta di essa.

4. Si vedevano per lo passato pendenti in mezzo della Chiesa alcuni Cappelli Vescovili, che manisestavano esser quivi sepolti Vescovi, ed Arcivescovi; siccome vi erano memorie di famiglie illustri di questa nazione, come della Paleologa, d'Assan, Lascari, della Mazza, della Iva, ed altre, che per abbellire il pavimento suron tolte. Uno delli quali era il seguente in idioma greco, che traslatato in Latino, suona così:

Maearius Archiepisc. Epidauren. Byzantinis ab Casaribus, ex praclarissima.
Melissenorum, & Comnenorum Familia.
& D. Theodorus Germanus frater; Deposta
Aeni, Xancha, aliorumque oppidorum in.
Tracia, itemque Sami, Milett, Ambracia,
Messenique sinus in Reg. Pelopon. Jacent
bic: Qui vistricibus Joannis Austriaci armis in navali bello exciti, lesto ex Oppidis,
urbibusque sami exercitu Peditum XXV.
millium, & Equitum III. millium, Bellum
adversus Turcas biennio suis sustinueruns
auspiciis, speratoque frustrati auxilio;
probata sais side, virtute bostibus, Philippi

De' Forestieri. II. Hispaniarum Regis munificentiam exte perti Neapoli, non ante animis, quama vita ceciderunt . Theodorus VIII: Kalen. Aprilis Anno sale bum. M. D. LXXXII. Macariut pridie Idus Septemb. anno sat. bum. M.D.LXXXV.

Della Chiefa di S.Gioachimo, comunemen. se detta lo Spedaletto.

Irca gli anni del Signore 1514. fù questa Chiesa edificata da D.Giovanni Castriota, familiare della Reina Giovanna, moglie del Rè Ferrante I. ove anche sabbricò lo spedale per gli poveri gentilhuomini; per la qual cagione appelloss lo Spedaletto, come di presente. Doppo la morte di detta Signora si levò lo spedale, ela Chiesa sù conceduta a' Frati Minori osservanti, li quali a' nostri tempi colle limosine de' Napolerani l'hanno rinnovata, ed ingrandita, colle pareti indorate, che invero è riuscita molto bella,e magnifica.

Il soffittato, di quadri adorno, hà dipinture di varj valenti huomini. Il quadro di mezzo è del Cavalier Massimo, gli altri di Andrea Vaccaro, Antonio de Bellis, Michele Fracanzano, Sci-

pione da Salerno, é d'altri.

3. Frà le altre memorie d'huomini illustri, che sono in questa Chiesa, evvi

266 G u 1 D A

il seguente tetrastico:

Te juvenem rapuit Lachesis, generos

Nec lacrymas tenuit inclyta Partheno-

In Turcas bello potéras meruisse coronam. Redditur bæc nullo vulnere: Lætus abi.

4. Serbasi in questa Chiesa un pezzo della Carne di S. Diego d'Alcalà
Frate Spagnuolo dell'Ordine del Serasico San Francesco, il quale salì al Cielo a' 12. di Novembre del 1463. In oltre un pezzo dell'habito dello stesso Sato, un'altro dell'asciugatojo del medesimo, ed un'altro pezzo del medesimo habito cucito in una berretta per comodità de' divoti, li quali col tocco di quello ricevono da Dio segnalate grazie di
curazione da' morbi, ultimamente si è
tutta stuccata, e indorata.

# Della C bien di S.Giuseppe.

In Tella medesima piazza è la Chiesa di S. Giuseppe, una delle
Parrocchie ordinate dal Cardinal Gesualdo. Fù edisicata nel 1500. dalla comunità de' legnajuoli. Il cui Altar maggiore è ornato di una bellissima tavola
con molte sigure di tutto, mezzo, el
basso rilievo, la quale sù fatta da Giovanni da Nola. Evvi il tetto dorato, ed
un buon'organo.

2. E' no-

2. E' nobile in questa Chiesa la nuova Cappella dell'Abate Giovann'An-tonio Chezzi Romano, dedicata al glorioso S. Nicolò da Bari (di cui quasi tut-te le Chiese di Napoli hanno hoggi ò l'Altare, ò la Cappella, ò l'Immagine) ella è di bianco marmo, e così ben commessa, che pare un marmo tutto di un. pezzo, di architettura moderna assai nobile: opera di Giovanni Mozzetta.

3. Sopra dell'Altare vi sono incisi questi caratteri.

## Pro fidei zelo. A man destra dell'Altare:

D. O. M. Angelus Felix Chezzus Romanus Caroli Urbevetani filius, Dux Carpignani, & Barozullini, quibus bonoribus Suam familiam auxit, supremo ejus jussu, corpore bic condito, obijt Repar-sal. M.DC. LXIV. In pervigilio S.Jojephi sui tutelaris , ut idem festum cum eo ageret in. Cœlis .

### A man sinistra:

I.M.I. Abbas Joannes Chezzus Romanus, qui Angelum Felicem Carpignani Ducem , immortale sua familia Decus, Alumnum babuit, & fratrem, hoc sacellum cum sepulcro pro familia Chezzia primus obtinuit , perpetuo proventu attributo extrus jussit, & beneficentissimo patrono S.Nicolas Mirensi Antistit dicavitien pub. documentis confectis d Carolo Celso Georgij M. 2 NotNot Neap. die 3. mensis May Anno M.
DC. EXXIV.

Della Chiesa di S. Maria, desta la Nuova.

Uesta celebre Chiesa de' Frati Francescani dell' Osservanza, fù eretta da Carlo I. con... questa occasione. Era in Napoli un Monistero, ov'è hora il Castel nuovo, con Chiesa dedicata à M.V. de' Frati Francescani, la quale sù eretta dello stesso S. Francesco, ed in quel luogo forì il B. Agostino d'Assisi Ministro della Provincia di Terra di Lavoro, e discepolo dello ileiso S. Francesco. Mà volendo detto Rè Carlo fabbricare un Castello, ove il Monistero stava, edificò questo nel 1263. con Chiesa nella piazza detta d'Alvino, e propriamente doy'era l'antica fortezza della Città; ed all'hora fù quivi parimente trasportato anche il corpo del detto B. Agossino, ancorche à gli stessi Padri, che di presente vi stanno, sia incognito il luogo della sua sepoltura; quindi avvenne, che la presente Chiesa rispetto alla vecchia, su detta S.Maria la Nuova.

2. Nell'anno 1596. essendo in una Cappella di questa Chiesa una divotissima Immagine della Madonna della Grazia, sù trasserita nella Cappella de' Conti

: -615



----

ŧ.

\* JA /346

• • 842 S. 5 18 .

DE! FORESTIERI. Conti di Alife, ed in questa traslazione cominciò à fare grandissimi miracoli, e grazie, come al presente si ; onde grandissimo essendo il concorso delle divote persone, e copiosissime le limosine, l'antica Chiesa su del tutto disfarta, e di nuovo all'uso delle moderne magnificamente rifatta, ed abbellita, con una bellissima porta con colonne d'ordine corintio, ove leggest la seguence iscrizione:

Templum a Carolo F. Andegavens in Arce veseri confiructum, illustriori forma piorum oblationibus ibidem restitutum. divique Marie Affumpta dicatum. Philippo II. ac III. Auftrijs Regibus invictissim. 1599.

3. Il soffittato di questa Chiesa occupa il secondo luogo tra' più belli di Napoli, ove si veggono degnissime dipinture dell'Imparato, del Santafede, d'altri valent'huomini.

Sù l'Altar maggiore di questa Chiesa si vede una picciola cuttodia, ò sia Tabernacolo di Alabastro s e tutto l'Altare è arricchito di nobilissimi marmi, a' lati del quale si veggono due Angibli ditrame bellissimi, l'architettura del detto Altare, assai nobile è del Cava-· lier Cosmo Fansago, Il Coro, e la Cupola sono dipinti à fresco assai bene.

5. Nel lato dell'Epistola dell'Altat maggiore è la celebre Cappella della

Ma-M

6. Nella Cappella di Graziano Coppola, si vede una statua di legno di Christo Signor Nostro in quella forma, che su da Pilato mostrato al popolo, dicendo: Ecce Homo: di raro, e singolarintaglio, la quale è opera del nostro Giovanni da Nola-

7. Nella Cappella della famiglia Fenice è la tavola de' Magi, nella quale s'hà d'avvenire, che frà gli Rè, è ritratto al naturale Alfonso II-Rè di Napoli.

Dentro detta Chiesa è la considerabile.

Cappella del B. Giacopo:

S. Presso la Porta maggiore à man sinistra di chi vi entra, è la nobilissima Cappella del gran Capitano Gonsalvo di Cordoa, nel cui ricco Altar maggiore riposa il Corpo intero del Beato Giocopo della Marca. Qui si veggono sculture degne, e frà le altre una Cappella con diverse statue del Gavalier Cosno Si vede anche in un'altra una statua di Si Giovan-Battista anticas è bella. La volta è assai bene dipinta a fresco dal Cavalier Massimo Stanzioni.

9. Qui si vede il sepolero di Pietro Navarro, che da privato soldato col suo valore ascese ad esser Capitano del Re

Cat-

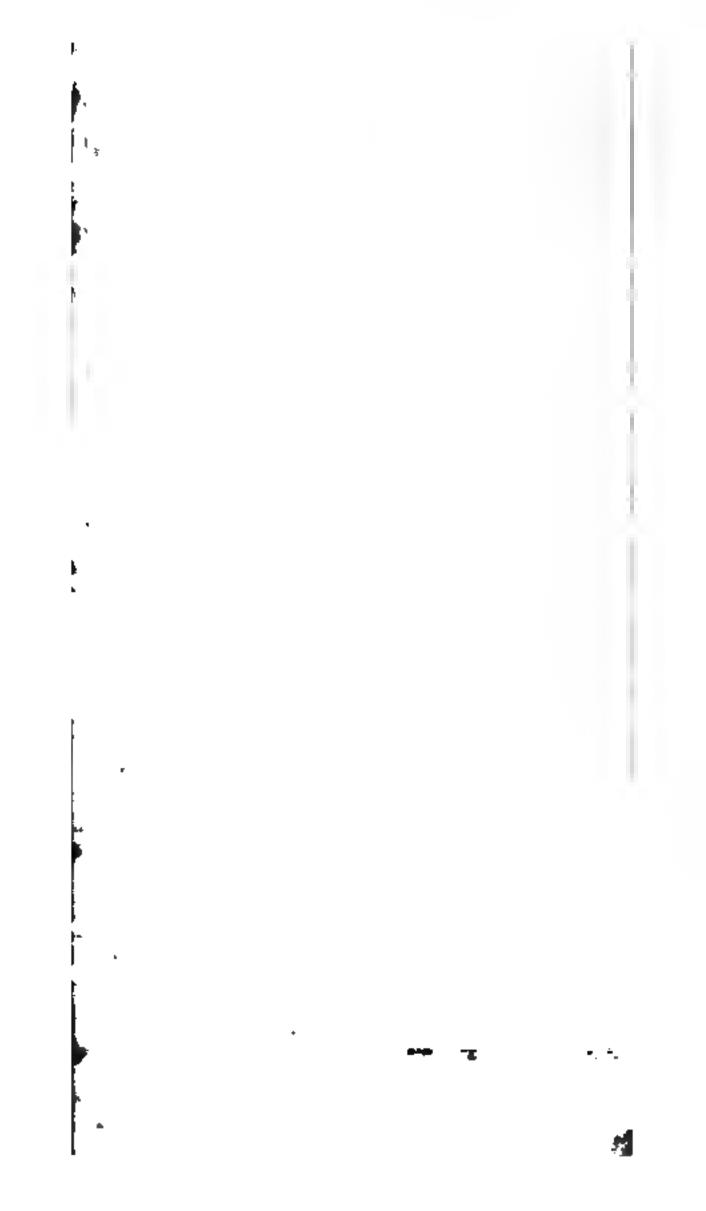

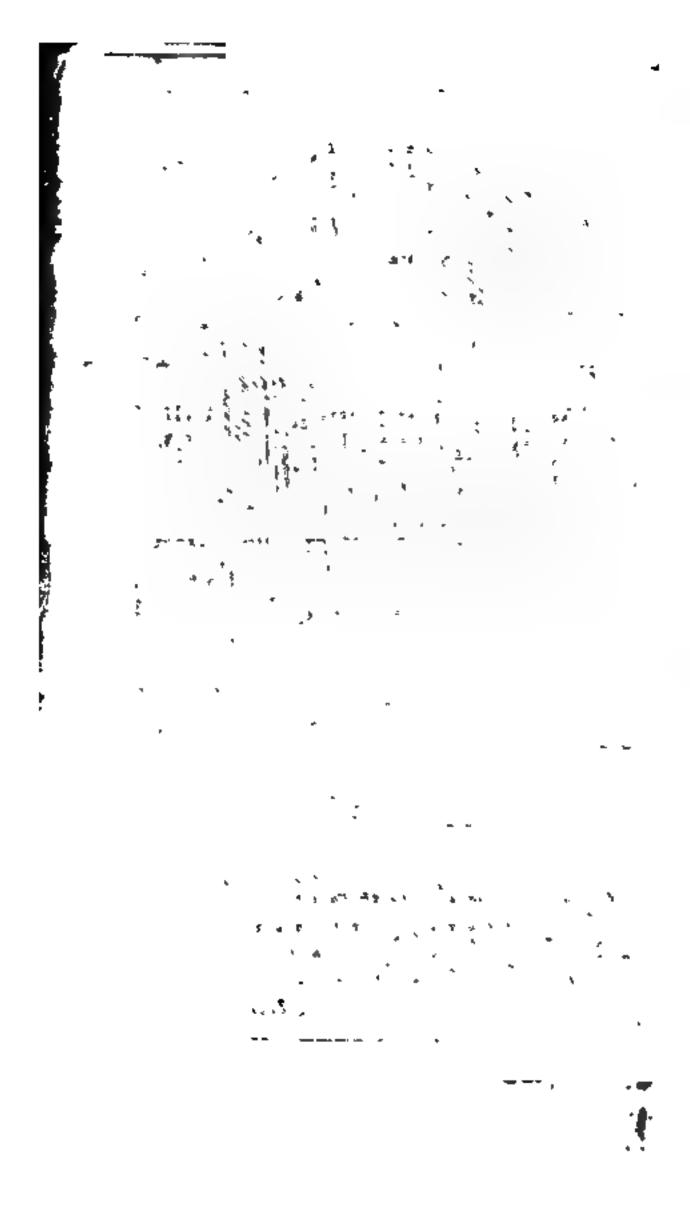

De' Forestieri. 271
Cattolico, fece molte prodezze, in servigio della Corona di Spagna; ma poi macchiando le sue glorie con ribellarsi à favor de' Francesi per uno sdegno cócepito, segui Monsù Lotrecco contra Napoletani; onde di violenta morte, per suggire la più obbrobriosa, uscì dal módo; il suo valor nondimeno meritò anche da' nimici la seguente memoria.

Ossibus, & memoria Petri Navarri Cantabri, solerti in expugnandis Urbibus arte
clarissimi. Consalvus Ferdinandus Ludovici Filius Magni Consalvi Nepos, Svessa Princeps, Ducem, Gallorum partes secutum, pio sepulci munere bonestavit. Quam
boc in se babeat praclara virtus, ut vel in
boste sit admirabilis.

10. Al pari del detto sepolero è quello di Monsù Odetto Fois Lotrecco,

co'l seguente epitafio:

Odetto Fuxio Lautrecco Consalvus Ferdinandus Ludovici F. Corduba magni Confalvi Nepost quum ejus ossa, quamvis bostis, in avito sacello, ut belli fortuna tulerat, sine bonore jacere comperisset, bumanarum miseriarum memor, Gallo Duci Hispanus Princeps P.

11. Nel suolo di questa Cappella è

un marmo con questa iscrizione:

Tunisi Regis Soboles bic extat Amidas Carolus Austriades lumine distus Aque. Cœnobio s qui cunsta dedis misssimus isti,

M 4

Vs pro se precibus Calica Regna petant. Prator magnanimus > pietate insignis > & armis

Vixit, & ascendit sydera, veste minor.

Di questi due illustri, ma infelici Capitani argutamente scrisse il Padre.

Guicciardini.

Cantaber, & Gallus recubant binc inde

Mars quibus in varia ludere sorte de-

Igne sagax primus, tentat pervaderes
Castra,

Prbes ut capiat diffrabit alter aquas.

Dira tamen Lachesis, qua Marte est.

Illos in tumulo fecit adelle pares.

Anno Domini 1601.

Nella Cappella della famiglia Prignana, e Funicella a destra dell'Altare del B.Giacomo, si vede la memoria di Papa Urbano VI. con l'iscrizione seguente.

Urbanus Papa VI. ex familia Prignana Neap-natus, sed

A Pisis oriundus Barii Archiepiscopus Antè erato is 5

Mortuo Gregorio Papa XI. d Cardinalibus 4.Id. Aprilis

In Conclavi consentientibus Pont. Opto Maxo fuit renunciatus, ac 14. Kalo Maii Papatus insigne assequutus fuit Seo DE' FORESTIERIO 273
Sedit magno tumultu annos xio mens. 6.
dies 6. obiit

Roma an. 1391. 3. Id. Octob. iacet in.... Bastica S. Petri.

# Nella stessa Cappella.

Franciscus Prignanus > & Hieronyma Funicella coniuges sidei , ac pietaris constantes, locum bunc olim informatum are proprio sartum techum instruendum; as in Ara adscripto censu quotidie pro anima sacrificium faciundum curarunt, mortalitatisq; memores viventes, ut morituri , sepulcrum sibi, & posteris PP- vt quos iungit una proles, omnes eadem urna tegat. ann. sal. 1589.

- Scozia, a deltra di chi dalla porta maggiore entra in Chiesa, si vede la tavola, in cui è Christo morto sù la Croce di suprema, e mirabil'arte: opera di Marco da Siena.
- 13. Nella Cappella della nobile famiglia Cordes, ed Afslitta è una sepoltura, in cui si legge:

Hac manet baredes, certier una domus-

14. Nel medesimo luogo leggesi quest'epitasio in lingua Spagnuola:

Fuy el que no soy.

Soy el que no fuy.

Seras el que yo soy.

M 5

Espa-

274 Guida

España leche me dio.

Italia suerte, y bentura.

T à qui es mi sepoleura.

Es de Roderigo Nuñez de Palma Anno Domini 1597.

15. Nello stesso atrio dell' Altar maggiore si legge il seguente tetrastico:

Et quia quim celeri cursu mors pallidas

Ut nos eripiat, qui sua prada su-

Hunc volui tumulum vivensmibi ponere.

Ut cum seva venit ssit mibi facta do-

Anno Domini 1597.

Nella Cappella di S. Onofrio sotto l'Organo sono depinti à fresco alcuni Puttini dal nostro Luca Giordano essendo all'hora di sei anni.

16. Nella Sagrestia di questa Chiesa è il sepolcro di D. Carlo Emanuele di Lorena Conte di Sommariva, il quale morì in Napoli a' 24. di Settembra-1609.

D. O. M. Carolo Emmanueli Magni
illius Caroli Menei Ducis Filio Losbatingio, Somativa Comiti, Regio Austrasia, &
Sabaudia Principum genere claro. Peragrata Italia, & Africa lictoribus ad suotum gloriam amulandam, Neapoli immature defuncto, Maximi Philippi Regis ma-

gnificentia decorato, & Io: Alphonsi Pimentelli Beneventanorum Comitis, Regnique Vicarii Pientissimi Principis hospitali humanitate honestate Principes parentes licet in externo solo inter avita tamèn Siculorum Regum monumenta mæstissimi posuere. Obiit anno M. D.C.IX.

17. In questa Chiesa, oltre alcorpo intero del Beato Giacopo della.
Marca, sono sepelliti il Beato Francesco
di nazion Francese; ed il Beato Fr. Venanzio, compagno del sudetto B. Giacopo della Marca.

18. Il Convento è magnifico, ed hà un'assai celebre, e ricca infermeria, ove si curano i Padri infermi di tutta la Provincia. E' servita la Chiesa da ducento Padri, li quali vivono di limosina.

#### Di Santa Maria d'Alvino, detta Donn'Alvina.

L'Una bella Chiesa, e molto adorna, edificata da cinquecento, più anni da alcune Monache Greche, rifuggite in Napoli, la cui Badessa nomavasi Albina.

2. Nell'anno 1563. a questa Chiesa, e Monistero surono uniti due Monisterj di Monache di S. Benedetto, per
ordine del Cardinal Alsonso Carasa, all'hora Arcivescovo di Napoli, cioè quel
di S. Agata, ch'era presso la sontana di
M 6 Mez-

Mezzo Cannone: e quel di S. Anello à Petruccio, ch'era sotto la tribuna di S. Maria la Nuova.

3. Con questa occasione, fatto più comodo d'entrate il Monistero, in processo di tempo han rinnovata la detta... Chiesa molto nobilmente con tetto dorato, ed organo, e vi habitano da 80. Monache dell'Ordine Benedettino.

## Della Chiesa di Monte-Oliveto.

Uesta Chiesa sù da' fondamenti edificata da Gurello Origlia Cavalier del Seggio di Porto Gran Protonotario del Regno di Napoli, e molto familiare del Rè Ladislao, come si vede dalla iscrizione, dietro dell'Altar maggiore del tenor seguen-

D.O.M. Gurello Aurelia Neapol. bujus Regni Logotheta, ac Protonotario 3 summa apud Ladislaum Regem, ob fidem eximia, auctoritatis, aded us septem filios Comites viderit, fortunatissimus, idemque pientissimus, qui Aedes bas construxity patrimonio donato. Ordo Olivetanus Pietatis ergo F.C.

Il Patrimonio importava scudi 10.m.
d'entrata annua, adesso arriva à 16.m.

2. Alfonso IIId'Aragona Rè di Napoli su assezionatissimo di questo luogos ed amorevolissimo verso i Padri; ed ol-

71 600

**£**€

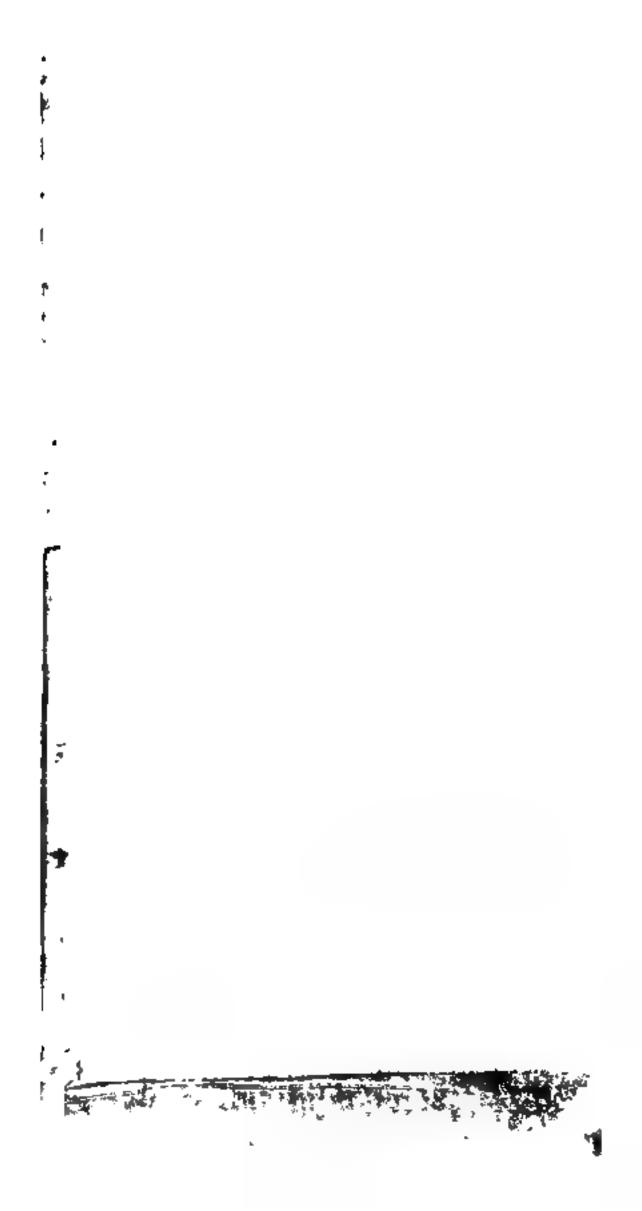

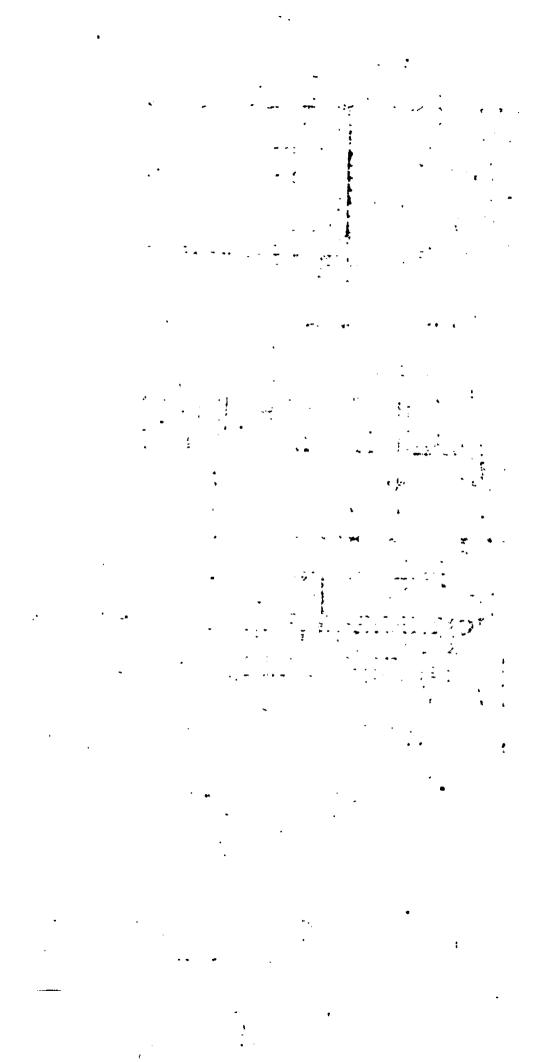

DE' FORESTIERI. 277
tre all'haver donato loro molte preziose vesti per lo culto divino, e molti vasi di argento, donò anche a' medesimi
trè Castellà, cioè Teverona, Aprano,
e Pepona, colla giurisdizione civile, e
criminale.

Qui fece fare molti edificii, come dalle sue insegne apparisce, ed in parti-colare un bellissimo Resettorio, che poi fù ornato di belle, e nobilissime dipinture da Giorgio Vasari, illustre dipintore, ed Architetto Aretino, il quale fiorì nel 1540. Costui dipinse trà gli spartimenti di slucco con grottesche figure 24. Immagini Celesti, e nelle facciate 6 tavole ad olio, e nelle 3. sopra l'ingresso del luogo, il piover della Manna al popolo Ebren, ed altre storie. Quivi il Rè à guisa di un' altro Monaco con gli stessi Monaci conversava, e mangiava, e bene spesso serviva nella seconda mensa. come nella iscrizione, che nel detto Refettorio si legge, che così dice:

Alphonso Aragoneo II-Regi justiss. invictissimo, munificentiss. Olivetanus Ordo
ob singularem erga se beneficentiam, quicum sic conjunctissimus, ac bumanissimus
vixit, ut, Regia Majestate deposita, cum
eis una cibum caperes, ministris deinde
winistraret, lectitaresque F.(2

Ed in un sepolero di marmo nell'Alzar maggiore:

D. Q. M. Alphonso II. Aragoneo Ferdi-

nandi Primi Filio, Regi fortunatis. Erga Deum pientiss. domi, militiaque rebus gestis clariss. qui Collegium boc patrimonio donato auxit, ditavit, coluit. Olivetanus Ordo, dum Aedes bas restituit, Regis liberalissimi memor F. C.

Nell'anno 1689 di questo Resettorio si è fatta la Sagrestia, la quale è riusci-

ta la più bella forse d'Italia.

3. La Chiesa è ridotta alla moderna, ed è stimatissima per quello, chedentro vi si conserva, hà tuttavia unricco, e dorato sossimicui sono dipinture samosissime, ed un principalissimo Organo, ove da Padri surono spesi 4-mila scudi.

4. Nella Cappella della famiglia. Ligoria del Seggio di Porta-nova, si vede la Madonna con altre statue di rilievo di rara scultura, fatte da Giovan-

ni da Nola.

5. In quella del Conte di Terranuova è la tavola dell'Altare di bellissimi marmi, dentrovi l'Annunziata con
altri Santi, e puttini intorno, che reggono alcuni festoni; il tutto è opera di
Benedetto da Majano eccellentissimo
Scultor Fiorentino, che fece illustre il
suo nome nel 1460. In uno de'sepolori,
che qui sono, si legge:

Qui fuit Alphonss quondam pars maxi-

ma Regiss

Marius bac modica nunc sumulasur bumo. 6. Nel-

Nell'Altare della Cappella della famiglia Alessandra, è la tavola, dentrovi la Santissima Vergine, che presenta à Simeone il suo figliuolo, opera di Lionardo da Pistoja, eccellentissimo dipintore. E s'hà d'avvertire, che la figura di San Simeone è il ritratto d'Antonio Barattuccio, Avvocato Fiscal della Vicaria, quelle della Madonna, e della Vedova ritratti di Lucrezia Scaglione, e Diana di Rao bellissime Signore Napoletane: vi sono parimente fotto le altre figure dipinte. Fabio Mir-to Cappellano Maggiore Vescovo di Cajazza: Gabriele d'Alcilio Vescovo di Policastro, ed il Sagrestano all'horadi questa Chiesa.

7. Nella Cappella della Fiodi è la tavola de'Magi, fatta da Girolamo da Cottignuola, illustre dipintore, il quale fù chiaro al Mondo circa gli anni del

Signore 1515.

8. In quella de' Principi di Sulmona si veggono molti quadri del Vecchio
Testamento, e la storia di Giona Proseta, del samoso dipintore Francesco Ruviales di Nazione Spagnuola, e discepolo di Polidoro dà Caravaggio, chesiorì nel 1550 questi sè anche le tavole
della Pietà, e diposto di Croce, che si
veggono ne'Regj Tribunati di Napoli,
cioè nella Cappella della Summatia, e
Vicaria Criminale.

Nella Cappella à man dritta dell'Altare maggiore si veggono bellissime sigure tonde di terra cotta, colorite con grandissima vivacità, una delle quali è l'immagine di Nicodemo, vero ritratto di Giovanni Pontano: L'altra di Giuseppe ritratto di Giacopo Sannazaro, altre due li veri ritratti d'Alsonso II. e di Ferrante il Figliuolo Rè di Napoli, l'altre rappresentano le tre Marie, e S. Gio: Evangelista, tutto sù fatto da Modavino da Modana eccellentissimo Scultore, il quale siorì negli anni di Christo 1450 in circa.

Tolosa è la tavola dell'Assunta: operadi Bernardino Penturchio eccellentissimo di Bernardino Penturchio eccellentissimo dipintor Perugino, e discepolo di Pietro Perugino, siorì nel 1520. Vedesi in oltre in questa Cappella un bellissimo Coro tutto lavorato, ed intagliato indegno à prospettiva, fatto da Fr. Gio: Angelo da Verona Olivetano, eccellentissimo in tal'arte, che siorì ne' tempi del Vasari.

Vicino quello coretto è una flagellazione di marmo tutta di un pezzo di scultura singolare nella Cappella Riccio.

11. In un sepolcro di marmo leggefi la seguente iscrizione, senza nome, si crede però, che sia in laude di Arnaldo Sanza, ò Sancio Catalano Castella. ţ

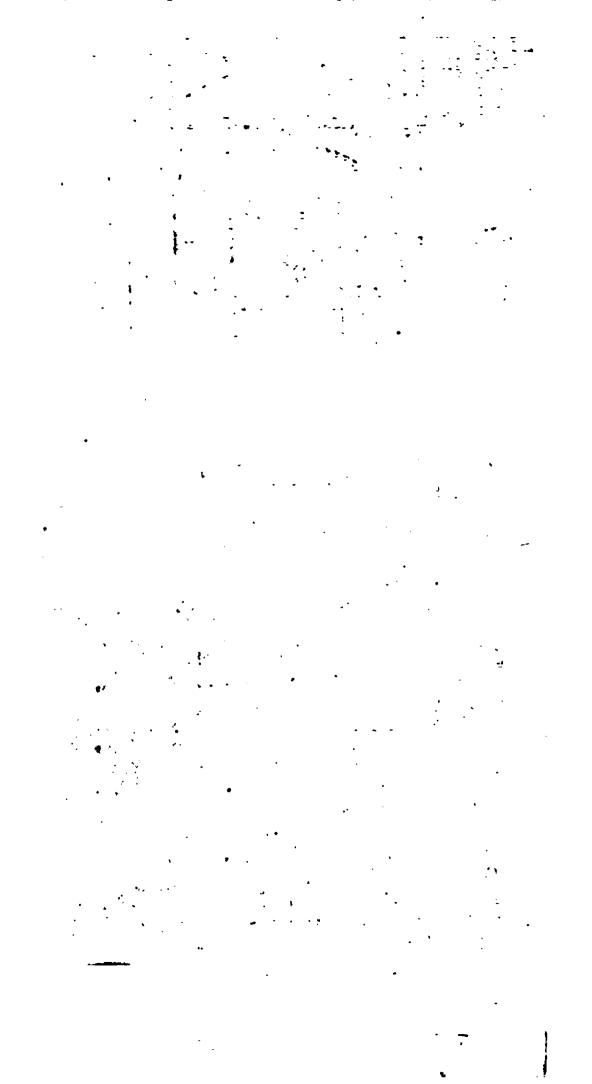

no del Castel Nuovo.

Hospes mirare sepulti sidem: Hic, dùm Arcis Parthenopen à Divo Alphonso Aragoneo prasectus, classica, & terrestri obsidione prameretur, ne sidem pollueret, exbausto sam arario, imminentia capitis pericula sponte negligens, sædum mularum,
& canum esum non respuit; quin duobus
fratribus captivis ab hosse oppositis, ne tormentorum icus increbrescerent, socio sanguinis sortitudinem praserens à proposito
non est abductus, deinceps mertuo Regas,
frangenda sidei inclyto Ferdinando ubero
rima multorum pramia ludibrio babuit.

12. In un'altro sepolero vi è questo

epitafio à Gio: Alefelt Tedesco.

Ut flos mane viret, tepida productus ab

Languescit flaccus vespere, nocte caditi
Sic nos mortales orimur, morimurque,
miselli,

Certaque vivendi non datur ulla

Prasentis vita est cursus labyrinthus, in illum

Ex utero intravi, morte vocante abij .

Erravi bie quantum Deus > & mea fata volebant.

Lustraque transmis quinque, diesque,

Nobilibus tribui fludiis bac tempora,

Vt sic Nobilior Nobilis ipse forem, HoMonarche.

Fecit, & in latium bis pius egis

Nunc jaceo patriæ longè sumulatus ab

Judicis expectans acta suprema Deio Cimbrica me genuit tellus Arctoa sub Austro,

Parthenope rapuit, Parthenopeque

Obijt XVI. Kal. July - Ann. M.D. LXXXI.

Davalo, frà le altre bellissime cose, è la tavola dell'Altare, in cui si vede la Reina de Cieli col Figliuolo in braccio, e di sotto San Benedetto, e San Tomaso d'Aquino: opera di Fabrizio Santasede.

14. Nell'Altar della Cappella del Duca d'Amalfi hoggi de' Piccolomini d'Aragona, è la tavola di marmo, dentrovi la Natività di Christo con un ballo di Angioli sù la Capanna, che mostrano a bocca àperta di cantare in tal modo, che dal fiato in poi hanno ogni altra parte come viva; alcuni vogliono fia opera del famoso Donatello, altri d'Antonio Rosellino Fiorentino, di cui appresso.

15. Altrettanto maraviglioso è il sepolcro della Duchessa Maria di Aragona,

ļ ř ; ; 1

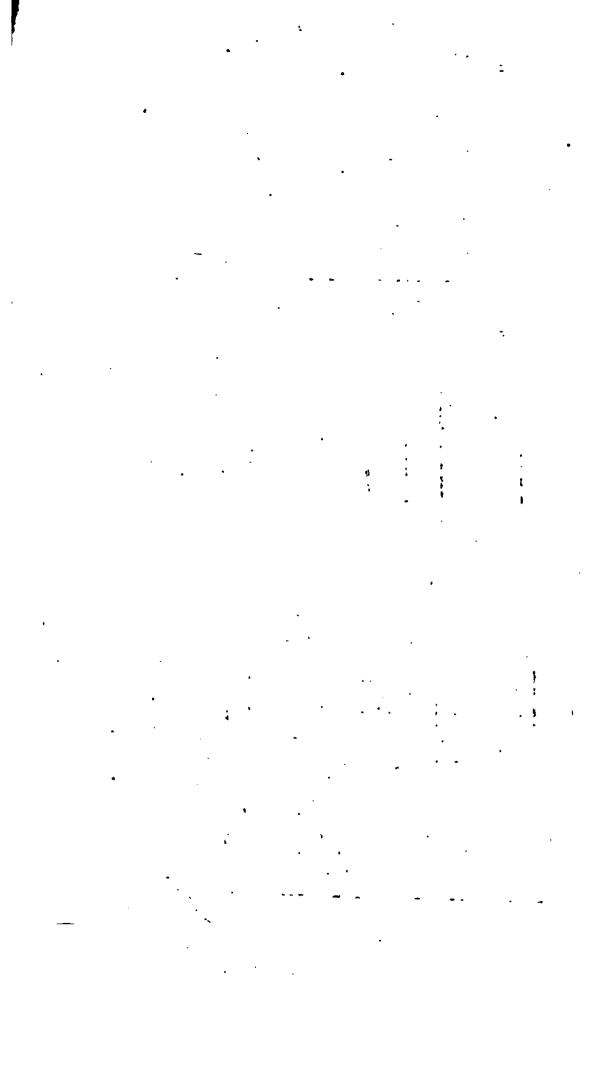

Qui legis, bac, submissus legas, nes dormientem excises. Rege Ferdinando or sa Maria Aragona bic clausa est. Nupsit Antonio Piccolomineo Amalsia Duci strenuo, cui reliquit treis strios, pignus amoris mutui. Puellam quiescere credibile est qua mori digna non fuit. Pix. Ann. XX. Domini M.CCCC.LX.

lo stesso luogo:

Confrantia Davala, & Beatrix Piocolominea Filia, redditis que funt Cæli Gælo, & que sunt terre terre, ut semper uno vixere animo, sic uno condi tumulo voltere. O beatum et mutui amoris confibritiam.

17. L'ultima Cappella della famiglia del Pezzo, su fatta da Girolamo Santacroce a concorrenza di quella di GioGiovanni da Nola, che è nella Cappel-

la della famiglia Ligoria.

18. Nell'Altar della Cappella di Giovan Luigi Artaldo è un S. Giovan-Bartista di rilievo di marmo: e si tiencia la prima statua di marmo, che facesse in Napoli Giovanni da Nola, percheprima atrese a gl'intagli, estatue di legno. Il marmo di questa statua è così nobile, che tocco con qualche ferro, tutto risuona.

Barattuccia è la statua di rilievo di candido marmo di Sant'Antonio di Padova, opera eccellentissima di Girolamo Santacroce.

una tomba di velluto, nero, con una iscrizione di marmo, ove si leggeva:

Flebilo Menici obsegurum ... un.

Hiacintbos.

Belfand dans Caritesi tinnama frangis

Phochus addrasus laurus, Mars ipfes

.- Nor lacbrymas, rara munus amicitia...

Questo su Alessandro Novolario Conte, e Capitan valoroso, di cui sa monezione il Giovio nelle storie in l

21. La Sagrestia è nobilissima, essendosi da poco posta ov'era il Refettorio. DE' FORESTIERI. 285
rio, come hò detto di sopra, è ricca di
preziose vesti, e parati, ed eziandio di argenterie; mà anche è vaga
di prospettive di legno, opera di
Fr. Giovann' Angelo da Verona sopracennato: di cui il Vasari nella 3.
parre delle vite degli Scultori, e de'
Pittori.

22. In questa Sagrestia era una tomba coverta di riccio sopra riccio, ovegiaceva il Corpo del Cardinal Pompeo Colonna Vicerè del Regno di Napoli, il qual morì a' 23. di Luglio nel 1532. il cui corpo sù poscia sepellito nella. Cappella de'Principi di Sulmona.

due altre tombe di broccato, in una era il corpo di Francesco d'Aragona si-gliuol legitimo, e siaturale di Ferrante I. e nell'altra Carlo d'Aragona si-

gliuol naturale dello stesso Rè.

24. Il Monistero poi è il più celebre d'Italia, ove sono fabbriche veramente Reali, ed una famosa libreria. Vi stanno da ottanta Monaci Olivetani.

#### Di S. Anna de' Lombardi.

cò questa Chiesa nel 1581. con Breve di Gregorio XIII. Som. Pontesice, dal quale anche ottenne infinite 286 G u 1 D A

Indulgenze, e la dedicò a colei, che, partori, e diè il latte alla Madre del Signore.

2. E' questa Chiesa, ricca di dipinture esquiste, srà le quali una, che stà dentro il Coro, è di Santasede, e le due a'lati di Giorgio Vasari. La Cupola, ò sia Tribuna dipinta à fresco con molta vaghezza da Giovan Balducci. Nel braccio sinistro, come si entra, il quadro è di Lansranco. E nelle Cappelle si veggono bellissime dipinture del Caraccio, del Domenichini, e d'altri samosi huomini. Evvi eziandio una dipintura fatta da una semina Fiamenga, cosa molto stimata.

## Dello Spirito Santo-

Uesta Chiesa sù eretta nel 1563. (gittandovi la prima pietra benedetta il Cardinal Alsonso Carasa Arcivescovo di Napoli) dauna Compagnia di divoti Napoletani, che ispirati dallo Spirito Santo eransi congregati infin dal 1555. per operadel Padre Ambrogio Salvio da Baguolo eccellentissimo Predicator Demenicano, poi Vescovo di Nardò. E nel 1564. edificato da' medesimi il Conservatorio delle due sorti di sigliuole delle meretrici, le cominciarono à ricevere a' 6. di Febbrajo del men-

DE' FORESTIER 1. 287 mentovato 1564- hoggi vi sono solo sigliuole di meretrici.

2. In progresso di tempo coll'ajuto de' Napoletani divoti, i Governatori ampliarono non solamente detto Conservatorio di molti belli edisicj; mà anche la Chiesa di quel modo, che si vede, essendo una delle belle, che sono in Napoli, ove spesero più di cento mila scudi.

3. In quessa Chiesa è un principal' Organo tutto dorato. E quì a gran copia sono ricchi parati sì di seta, com'anche di broccati.

4. Nel Cortile tien Banco pubbli-

co, il quale fù aperto nel 1594.

5. În questa Chresa è un bello, vicco pergamo di pregiati marmi, eretto

da Giovan-Pietro Crispo.

6. Nella Cappella de' Duchi della Castelluccia è un Christo di marmo, opera di Angelo Naccherino eccellentissimo scultor Fiorentino, che siorinel 1610.

7. Vedesi sotto un finto padiglione, fatto da Luigi Roderico Siciliano, la Statua del Vescovo di Bagnuolo, colla

seguente iscrizione:

Magistro Ambrosio Salvio Balneolensi
Ord. Præd. Vic. Gen. Neritonensium Episcopo > Doctrina > & pietate claro > Pio V.
concionibus graso , quod Templum consilio >
operaque auspicatus est Prasecti statuano

288

eligendam decreverunt . M.D.XIII.

8. Nella Cappella del Configlier Riccardo è la ravola, ove si vede la Reina de' Cieli, detta del Soc corso, fatta da Fabrizio Santa-Fede. Le figure fatte à fresco nella volta di questa Cappella sono opera del mentovato Luigi Roderico.

#### Di S.Giovanni de' Fiorentini-

Uesta Chiesa per prima si diceva di S. Vincénzo, à cui su dedicata dalla Reina Isabella, moglie del Rè Ferrante I, e data a' Padri di S. Pietro Martire de' Predicatori, li quali nel 1557. l'alienarono alla Nazion Fiorentina, essendo così spediente.

2. Havuta la Chiesa da' sudetti, i Fiorentini la ridussero nella bella, e vaga forma, che hoggi si vede, colla spesa

di più di 15 mila scudi.

Il soffittato è molto ragguardevole, non solamente per essere ben dorato; mà per le esquisite dipinture ad olio, frà le quali si vede la Decollazione di S. Gio: Battista, opera veramente mirabile.

4. Tutti li quadri della Chiesa, sono di valentissimi huomini, benche siano rimasti ignoti i lor nomi. Si sanno solamente le opere del samoso Marco da Siena, e sono:

La Tavola dell Altar maggiore, in cui

DE' FORESTIERI 289 cui è nobilmente espressa la storia del Battesimo di Christo nel Giordano.

La Tavola della Cappella della famiglia Riccia, in cui è la Madonna, che-

andava all'Egitto, con altre figure.

Quella della Cappella della famiglia Rossa, in cui si rappresenta il Mistero della Santissima Annunciazione.

Nella Cappella de' Morelli la Tavola, in cui è Nostro Signore, che chiama

all'Apostolato S. Matteo.

5. Sonvi per la Chiesa alcune belle statue di candido marmo degli Apostoli, ma di scalpello ignoto.

6. Finalmente dalla felice memoria del Beato Pio V. questa Chiesa sù fatta. Parrocchia per la Nazione solamente.

# Di S. Tomaso d'Aquino.

I. DI questa Chiesa, e Convento ordinata su l'erezione, per ultimo suo testamento da Ferrante-Francesco d'Avalo Marchese di Pescara nel 1503. ma essendo morto senza prole, questa pia volontà non su all'hora eseguita.

2. Hereditò tutti gli stati, e beni di Ferrante-Francesco, Alfonso d'Avalo suo cugino, il quale non adempiè la...

volontà del testatore.

3. Finalmente Ferrante-Francesco d'Avalo primogenito di Alfonso Mar-N chese 4. In questo stesso luogo visse per molti anni D. Tomaso d'Avalo Patriarca d'Antiochia, ove menò vita molto ritirata, ed essemplarissima, in maniera, che col nome pareva havesse eziandio hereditato i costumi dell' Angelico S. Tomaso suo Parente. Mori egli l'anno 1622. a' 7. di Marzo, nel giorno della solennità del suo divoto, e volle sepellirsi coll' habito Domenicano nela la sepoltura comune de'Frati.

Collegio di S. Tomaso d'Aquino; perciocchè quivi da più scelti l'adri della
Religione Domenicana leggonsi tutto
le scienze à chiunque vi concorre, dalle Leggi Canoniche, e Civili, e dalla
medicina in suori; e quivi hò io satto
il mio corso della Filososia, e Teologia, delle quali sui laureato in Roma.
l'anno 1680.

6. La Chiesa è stata a' nostri tempi tutta modernata dal P.M. Fr. Domenico Maria Marchese, fratello del Principedi S. Vito, che morì degnissimo Vescovo di Pozzuoli, huomo già celebre, e per

De' Forestier: 291 la bontà della vita, e per le opere date alle stampe, che han meritato l'applauso degli eruditi, anche colle traduzioni in diversi idiomi.

dipinture di diversi valent'huomini, tra le quali la Cupola, ed il Coro, co' quadri di esso, sono di mano del Cavalier Giovan-Battista Bernaschi, ed il restante della Chiesa del pennello di Domenico de Marinis.

8. La Cappella di S. Anna è di ma-

no di Nicolò Vaccaro.

- 9. Nell'Altar maggiore vi è un'Immagine di Nostra Signora di Guadalupe, venuta dal Messico, e qui donata... dal Reverendissimo Padre General Fr.Antonio de Monroy nell'anno 1681. Immagine molto divota, con un'ornamento di quindeci puttini assai bene intrecciati con raggi d'oro, di Giovan-Domenico Vinacci; opera di cui è ancora una Custodia, ò sia Tabernacolo d'argento à proporzione, ed un palliotto, à sia ornamento d'avanti l'Altare, col fondo d'oro, e rilievi d'argento assai nobili, il tutto effetto della pieta del sudetto Padre M. Marchese, poi Vescovo di Pozzuoli.

ro. Nella Cappella del Santissimo Crocissso dalla parte del Vangelo è il rinomatissimo quadro della Santissima... Resurrezione, opera di Giovann'Anto-

N 2 nio

Gurd nio da Verzelli, Cavaliere dello Spron d'oro, illustre Pittore, che siorì nel 1510.

Nella Cappella della famiglia Beghini, è la tavola della Santissima.
Annunziata, opera di Luigi Fransonio illustre Pittor Borgognone nel 1612. Quì eziandio è un bellissimo Altare, ornato di Lapislazzalo, e d'altre pregiate piette.

Evvi nello stesso Collegio un. Chiostro scoverto ovato, dipinto à fresco assai nobilmente, trà le quali dipinture tutte le Viriu, e Scienze, ed il quadro sopra l'entrata sono dell'egregio

pennello di Nicolò Vaccaro.

### Di S. Maria di Loreto à Toledo.

On vorrei il forestiere tutto intento alle curiosità, se conviene eziandio, che l'huomo christiano sia divoto. Divotissima adunque è questa Chiesa di S. Maria di Loreto, eretta da' P.P. Teatini nel 1640. ove al presente habitano da 20. Padri, che attendono alle confessioni, alle prediche, & ad ogn' altra sorte di carità : esponendo in essa. ogni Sabbato à sera il SS. Sacramento, con musica, prediche, e gran concerso di popolo; sollennizando la festa del ti-? tolo della Chiesa nel giorno della Natività di essa B. Vergine a gli 8. di Set-. tembre.

De'For Esti Eki. 293

2. Qui si vede entro la stessa Chies sa un'altra Casa a tutta simiglianza di quella, che è in Loreto nella Marca Anconitana; ed io, che hò veduta l'una; e stando in Napoli, l'hò sempre venerata, in memoria di quella, in qua Verbum care fassum est. E babitavit in nobis.

# Di S. Brigida di Svetia in Napoli.

A Chiesa di S.Brigida, presso la Strada di Toledo, sorti li suoi principii nell'anno 1609, quando Gio: Antonio Biáco desideroso di fondare un Conservatorio, per rifuggio di honorate povere vedove, prive d'ogni soccor-مر c pericolanti nell'honestà, aprì u مراه , c picciolo Oratorio nelle Case di Giuseppe Moles, sotto l'invocatione, e patrocinio della Santiffina Vedova Principessa di Svetia. Mà perche, nell'apertura di detto Oratorio, mancarono le solennità necessarie, në si ortennulla facoltà de'Superiori Ecclefiallici infiliale l'Eminentissimo Arcivescovos di spuesta Città, interdetto, & ordinato, sotto pena di censure, che si serrasse detto: Oratorio, come in effetto fù esseguito. Hor il comun nemico, invidioso d'un'opera così pia, si studiò di estirparla dalla radice; commovendo perciò li ereditori de'sudetti Giuseppe Moles, e Gio: Anto-

Guiba tonio Bianco, a procurare (fatto concorso nel S. C.) che si procedesse alla... vendita di detta Casa; come segui: rimanendo essi col prezzo sodisfatti de' loro crediti, e disfatto insieme quel Religioso disegno. Iddio però con la sua... Bontà, vinse la malizia di Satana; havendo preordinato con singolar providenza, che in questo medesimo luogo, prima ridotto infame d'impudicizie, e di mill'altre malvaggità, cagioni continue di scandalosi disordini, fondato susse un Santuario di pietà per suo culto, per honor de' suoi Santi, per la salvezza dell'anime. Ispirò per tanto al M.R.P. D. Gio: Baccista Antonini, Figlio già della preclarissima Congregazione dell' Oracorio di S. Filippo, la copra della detta Casa, a fine di fondarvi una Chiesa, e Collegio; come appunio esfettud nel 1610. oslervati i dehisi requifici delle licenze e beneplacici: E cosi fu riaperto il picciolo Oratorio s constarvi principio alla celebrazione. de gli uffici divini, & amministrazione de Sagramenti. E per dare effetto a. detta sua pia intenzione, à perpetuo stabilimento, si determinò appoggiare l'opera, all'autorità, e zelo esemplate di riguardevoli personaggi, che però nel suo ultimo testamento lasciò la sudetta... Casa, & Oratorio alli sudetti PP. di S. Filippo, con obbligo di dover in... quel-

De' Forestiert. quello introdurre li soliti essercitii di gran pietà, che da loro con tanto frut-to universale sogliono praticarsi. Fù da sì servorosi, e zelanti Operari abbracciata l'impresa, per pubblico giovamento; con essercitarsi nel loro sì commendabile, e prosittevole istituto, con utilità incredibile del popolo, che frequentava tal Santuario. Ma presto lor venne meno tanta spirituale fortuna. Perocchè li detti Padri puntuali osservatori de gli ordini del Santissimo lor Fondatore, riflettendo alla costituzione, che vieta loro di ritenere più d'un luogo solo por Città, deliberarono di lasciare questa. Casa. Tale risoluzione divulgatasi, si tisvegliò in molti Ordini Regolari zelo di subetrare ivi al peso delle Apostoliche loro fatiche in prò dell'Anime; e trà gli altri, si osieri per que santi impieghi, la Religione della Madre di Dio già fondata in Lucca dal Venerabile Servo di Dio P. Gie: Leonardi, catissimo à S. Filippo Neri, e suo Hospite in Roma per molti giorni. Questa in. virtù della valida protezione dell' Eccellentissima Signora Donna Maria Felice Orfina Duchessa di Gravina, e dell'affettuosa inchinazione; e favore de' detti PP. dell'Oratorio; forse in riguardo del singolar amore del loro S. Pa-dre al sudetto P. Gio: su preserita ad ogn'altra: onde superate molte, e gravi N 4 con-

Gutb contradizioni, di potenti oppugnatori, fü nell'anno 1637. con universale sodisfazione in questo luogo ammessa, & abbracciata. Da' PP-di questa Religio-ne nell'anno 1640 sit dato principio ad una Chiesa assai ragguardevole; in cui per adesso vi si ammirano, la Cupola dipinta a fresco dal celeberrimo Luca Giordano; il quadro di S. Nicolò, quello di S. Anna, lavoro del medesimo; quello dell'Altar maggiore operadel famosissimo Cavalier Giacomo Farelli; quello di S. Antonio da Padova... del gran Pittore Cavalier Massimo, & i due laterali nella Cappella di S. Anna dell'eccellente Nicola Vaccaro. Ivi anche si venera con universale divozione l'Immagine del Santissimo Crocifisso di Lucca, e vi si attende di continuo, con puntuale amministrazione di Sagramenri, & altri mezzi più opportuni di gran pietà, alla salute dell'Anime, che fre-

# Di S.Giacopo degli Spagnuoli.

quentissime vi concorrono.

La di San Giacopo detto degli Spagnuoli col suo comodo, e ben tenuto Spedale per gl'infermi principalmente della Nazione, su eretta da D. Pietro di Toledo, Marchese di Villastranca, Commendator dell'habito di S. Giaco-

ε Ţ



nel 1540.

2. In questa Chiesa nella solennità di S. Giacopo si veggono i Cavalieri, detti di S. Giacopo della Spada, vestiti d' habito bianco con Croce rossa, li quali assistono così ne' primi, e secondi Vesperi, come nella Messa cantata. E qui ricevono l'habito dell'Ordine.

3. Questo luogo tiene banco pubblico, à cui su dato principio nel 1597. per ordine del Conte d'Olivares Vice-

rè del Regno di Napoli.

4. Oltre à ciò nel 1606 agli, 8 di Marzo, à beneficio pubblico si aprì il Monte, ove si presta gratis à tutti sopra il pegno sin'à certa somma, nella quale opera pia lo Spedale tiene impiegati da 12 mila scudi.

5. In progresso di tempo la Nazione hà molto arricchito questa nobil
Chiesa non solo di molte rendite, mà
eziandio di fabbriche, vasi d'argento, e
di ricchi, e sontuosi parati. E' servita la
Chiesa da 70. Cappellani, 16. Diaconia
eda una Cappella di Musici con buona
provisione.

6. Nella prima Cappella è la Tavola, rappresentante la Madre di Dio. S. Francesco da Paola, e S. Antonio da Padova: opera di Marco da Siena.

N 5 Nella

7. La Tavola della Cappella della Nazion Catalana, ov'è l'Assunta, sù fatta da Notar Giovannangelo Criscolo.

Nel Coro di questa Chiesa è il monumento di D. Pietro de Toledo Vicerè del Regno di Napoli, erettegli da D. Garzia di Toledo suo figliuolo Vicerè del Regno di Sicilia. Qui si veggono molte storie di basso, e mezzo rilievo, e particolarmente le vittorie, che ottenne D. Pietro contro Barbarossa. Corsaro di Solimano Imperador de' Turchi il quale colla sua armata assaltò nel 1554/la Città di Pozzuolo, mà udito havendo, che il Toledo ne veniva in soccorso, spaventato il Barbaro col suo esfetcito suggi: ed è una delle più principali cose che habbiamo in Napoli ; il tutto su satto da Giovanni da Nola. Nel sepolero si legge:

Petrus Toledus Friderici Ducis Alve filius Marchio Villa Francha, Regn. Neap.
Prorex, Turcar. Hostiumque emnium spesublata, Restituta Justitia, Urbe, Maniis, Arce, soroque aucta, munita, & exornata. Denique toto Regno divitis, & bilari securitate recleto, monumentum vivens
in Ecclesia dotata, & à sundamentis enecta pon. man. vix. ann. LXX III. Rexit.
XXI. Ob. M. D. LIII. VII. Kal. Feb. Maria Osorio Pimentel conjugis Claris. Imago. Garsia Reg. Sicil. Prorex. Maris, frafectus Parents. opt. P. M. D. LXX.
Non

De' Forestieri. 299
Non si deve tralasciare ciò, che di questo Vicerè lasciò registrato ne' versi il P. Guicciardini.

Conditur bic pacis cultor, moderator G

Per quem Parthenope florida in orbes

Ille fora; ille vias; pontesque extruxit;

Crediderint cives condere velle no-

Pervia, perdomitis Afris, ille aquoras

Deque triumphatis nobile perstat opus-Oppositam validis sirmavit mænibus arcem, Ne quà non esset tutus ubique locus.

Nil igitur mirum s magni si gesta Toleti Pervolitans bominum fama per ora vebat.

della sollennità del Corpo del Signore si sà una celebre Processione, con l'intervento del Sig. Vicerè, e Sig. Nationali, sacendo squadroni la milizia in quel largo. Vi si vedono quattro ricchissimi Altari, ed apparati sontuosissimi, che è una delle più belle seste annuali della Città di Napoli.

Della Chiesa, e Monistero della Santissima Concezione.

J. Pell'anno 1583. i Governatori di San Giacopo degli Spa-N 6 gnuo2. La Chiesa è bella, e competentemente grande, e ben tenuta. Frà le altre memorie, che vi sono, veggonsi presso l'Altar maggiore tre sepoleri colle loro statue di marmo, e co' loro epitasi, due delli quali rapporterò, per essere de' Signori della Città di Polignano, mia Patria, alla quale sono principalmente tenuto, per la pietà, chedebbo prosessarle:

#### D. O. M.

Ferdinando Mayorgha Hispano Patris

Filabella Costilia Fil. Clarissenobilitatis
spectatiss viro. Is Regni incredibili omnium Ordinum, cum pluris Proregum approbatione a Segretis Consiliis, asque litteris, suprema cum auctoritate gravissimis
muneribus perfunctus è vita decedens Sacellum ex adiscandum testamento legavit,
quod cum D. Petrus Filius Polignan.
Civitatis Dominus morte praventus uon.

DE FORESTIERI. 301
persolveris, D. Franciscus Bernardus de Quiros Regius Constitarius D. Beatricis
Ferdinandi filia vir è soceri testamente. Eleviri voluntate positis geminis socerorunt
sepulcris, ex bareditario are erexit, Eleviri Obiit anno Domini M. D. IIC.
die VIII. Septemb.

D. Petro Mayorgha Polignani Domi110, viro probitates & virtute claro, pramature vita fancto ex D. Antonia de Leyva filso suscepto. Carolus Tapia Ferdinandi filis testamenti. Tutor cognato B. M. ex
bareditaria pecunia Mauseolum F.G. Anno M.DC.IX.

Della Chiesa di S. Francesco Xaverio,

I Padri della Compagnia di Giesà hebbero questo luogo a' 21. di Novembre del 1622. e per due anni continui vi sostennero grandishme contradizioni, a tal segno, che loro bisognava mendicare il vitto dalle altre Casse della Compagnia. Ma perche questa Chiesa sù la prima, che in tutto il Modo sù presa sotto l'invocatione di S. Francesco Xaverio, canonizato a' 12 di Marzo del medesimo anno 1622. da Gregorio XV. di santa memoria; dispose la provvidenza divina, che a' 20. di Settembre del 1624. la Eccellentissima Sig. D. Caterina de la Cerda, e Sandoval, Contessa, che sù di Lemos, e poi Mona-

Gui ca scalza della prima Regola di S.Chiara, donasse a questo Collegio per sua dote, e fondazione trenta mila scudi d'oro, a lei donati dal Baronaggio del Regno di Napoli, mentre che era Viceregina, per le sue pianelle, e gale, e da lei accettati có licenza prima di Filippo IIIe poi del IV. quasi che il Signore Iddio compensar volesse ciocchè sece S. Francesco Xaverio nel suo primo arrivo nell'Indie, dove havendo ritrovato nella... Città di Goa, nel territorio di Stafede, un poverissimo Seminario di Giovani di tutte le nazioni dell'Oriente, che si allevavano per dilatazion della Santa Fede nelle Patrie loro, scrisse, e persuale alla Reina di Portogallo, che si contentasse, che alcune migliaja di bardais (moneta d'oro di quelle parti) che que popoli pagavano a Sua Altezza per le pianelle, s'applicassero a beneficio di quel Seminario: significandole, che non haverebbe migliori pianelle da salire al Cielo.

2. Questa Chiesa è riuscita assai bella, ricca, e nobile, e degna di esser veduta; nel suolo avanti la Cappella della Santissima Concezione, si legge la seguente memoria;

Duas una condit Urna Matronas s Neptem, & Amitam, nobilitate pares, eafdem nomine, pietate ipsissmas, DD. Elviras de Montenegro, Amita unis virtutum De Forestate. 303
contenta titulis. Neptis Comitifa de Monsatitulo eluxit. Us pietas esset illustrior,
ad Hispanorum amba subsidium, cateris
nationibus ope non denegata, Collegium,
boc, ut expeditius fores ad omnium salutem, Re samilsan quam largissime auxerunt. Soc. Jesu egregia utrius que munisicentia P. Anno A. P. V. M. DC. I.

L'anno 1696 il Coro, e Crociero sù dipinto egregiamente dal giovine Pao-

lo de Mattei-

# Di S. Spirito.

tronde questa Chiesa, primade' Padri di S. Basilio, doppo de' Frati Predicatori, che al presente vi dimorano. Diè molto ajuto alla sabbrica di questo luogo Francesco Alvarez di Ribera, Luogotenente della Camera della Summaria, come nella seguente iscrizione sù la porta del Convento:

Illustri Francisco Alvarez de Riberas Regia Camera Locumienenti Dominicani Fratres posuere; esenim ipse in Spiritus Sancii amore spem locans, sua opera, vel pietate totam serè banc S. Spiritus sacram Aedem lustrando restituis. Opus verò ab Illustrissimo, es Excellensissimo Marchione de Mondejar Prorege sueras designatum. M. D. LXXXIV.

2. In questa Chiesa è un bellissimo Alta-

304 G u 1 D A'

Altare di pregiati marmi, ove si sono

spesi più di due mila scudi.

di S. Barbara Vergine, e Martire rappresentante la stessa Santa nel mezzo dell'Apostolo S. Giacopo, e S. Domenico: e la tavola dell'Adorazione de' Magi, che stà nel Coro di questa Chiesa, furono opere di Andrea da Salerno.

A. Nella Cappella del Reggente Ribera è la tavola della Reina de' Cieli col Figliuolo nel seno, con alcuni Angeli, e gli Apostoli Pietro, e Paolo, la quale è opera di Pietro Fiamingo illustre Pittore, che siorì nel 1550.

Di S. Luigi, detto di Palazzo.

Nono di tal nome, e XLIII. Rè di Francia, e fratello di Carlo I. Rè di Napoli. Mà poi nel 1481. venuto in Napoli S. Francesco da Paola, e qui trattenutosi alcuni giorni, perciocchè era di passagio per Francia, siede principio a questra Chiesa, e Monistero nel presente luogo; e biasimandolo molti, che havesse eletto questo luogo tanto solitario, proseticamente rispose, che quella parte all'hora così solitaria, in brevo doveva essere una delle più principali, e più belle contrade di Napoli: come si vede chiaram ente adempiuto.

Hog-



,

•

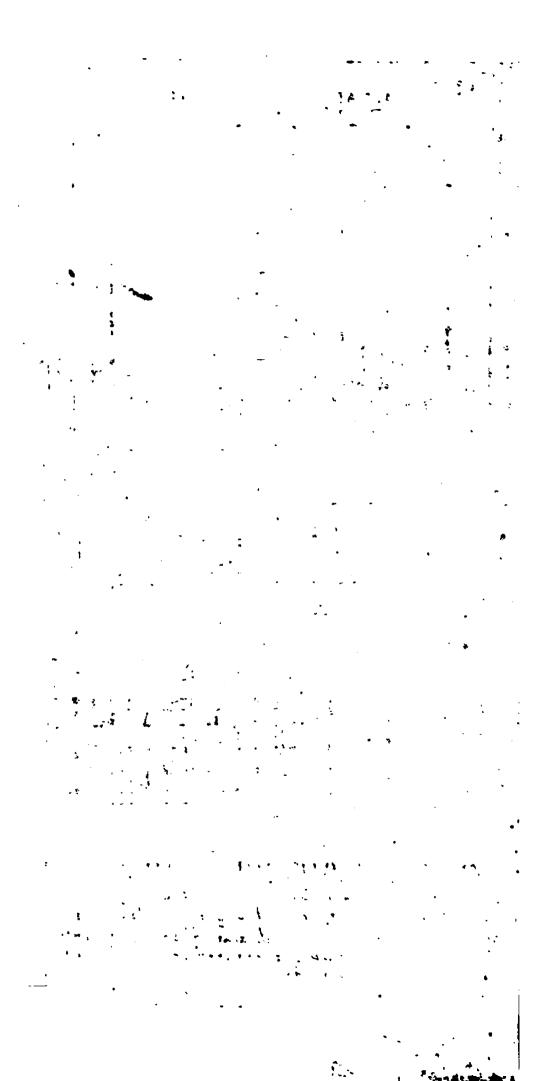

DE FORESTIERI 305

2. Hoggi questa Chiesa è stata tutta rinovata, e-ridotta a singolar persezione, con un sossittato tutto dipinto mirabilmete, e tutta ornata di finissimi marmi-

Nell'Altar maggiore è una bellissima Custodia, ò sia Tabernacolo tutto tempestato di gemme, con colonne di diapro, e lapislazzalo; frà le altre nel fregio della prima cornice vi è una Gioja, nella quale, nel lavorarla, vi si è scoverto il ritratto di S. Francesco di Paolane La munificenza del Marchese Vandaneyden Fiamengo hà lasciato molte migliaja di ducati per abbellite detta. Chiesa, conforme hoggi si vede.

3. Oltre alle nobilissime dipinture, moderne, sonovi delle antiche assai

ragguardevoli.

4. Nell'Altare della Cappella Nicuesa si vede la tavola della venuta de' Magi, opera di Giovannangelo Ctiscolo nel 1562.

5. Nella Cappella del Reggente. Parigno è la tavola con un deposto di

Croce, opera del medesimo.

6. Nella Cappella di Morgat si vede la Tavola, dov'è la Natività di Nostra Signora di principal bellezza, la quale su fatta da Marco da Siena.

7 Nella Cappella di S. Francesco, eretta dalla famiglia di Cordova è l'effigie di detto Santo, ritratta dall'originale venuto da Francia, che hoggi si ser-

ba

ba nella Terra di Paola, opera di Andrea da Salerno.

8. Innoltre sù la porta maggiore, di questa Chiesa è Iddio Padre, e di sotto il mistero della Pietà, con molte altre sigure di Santi, opera di Giovannangelo Criscolo, il quale parimente dipinse il Christo sù la Croce, con altre sigure, e misteri della Passone, che sono nel Resettorio di questo luogo.

9. Il quadro, che stà nel Chiostro, ov'è Nostro Signore, che tiene la Croce sù gli homeri, sù fatto da Giuseppe

da Trapani.

Reliquie, a frà le altre, due carafine del Latte della gran Madre di Dio, il quale ne'giorni festivi di essa Reina de' Cieli si liquesà.

ornati con colonnette di cristalle di rocca, e di Diaspro, ove si veggono Diaspri, Lapislazzali, Ameristi, ed altre pietre preziose messe in oro.

12. La Cupola è stata dipinta dal celebre Pittore Francesco di Maria; Il quadro dietro l'Altar maggiore, con tutto il Coro, dipinto dal famoso Luca.

Giordano,

ta nobilmente abbellita dalla Nazione. Spagnuola, e dipinta dal virtuoso Pittore Giacomo Farelli Cav. di Malta.

L<sub>2</sub>

D b' Forestier 1. 307
14. La Cappella nuova di S. Francesco di Paola si è nobilmente abbellita dalli Padri, come si vede à spese del Convento, e dipinta da Francesco di Maria.

15. Si ripolano in questa Chiela il B. Francesco di Napoli, Frate dello stess' Ordine, ed il B. Giovanni Converso di nazion Calabrese.

### Della Croce di Palazzo s e della s Trinica.

- N El 1328. il Rè Roberto se edificare questa Chiesa col Monistero per Monache del Terz'Ordine di S.Francesco; e nel 1344. la Rei-na Sancia, seconda moglie del detto Roberto, rimasta Vedova, vi si fecu Monaca; e per servigio delle Monache fece edificar l'altro Convento della... Trinità dove i Frati di S. Francesco habitassero.
- 2. Stettero nel Monifiero della Cropoi per le guerre, che di continuo travagliarono la Città di Napoli, accioochè le Monache non havessero patito alcuna ingiuria, e danno da'Soldati, la Reina Giovanna II. le se passare à Santa Chiara; onde il predetto Iuogo per molti anni restò in abbandono, e per ultimo nel 1443. fù da Alfonso Primo

308 G U I D A conceduto agli stessi Frati di San Francesco.

3. Nella Chiesa della Croce vi è un'Altare, ed un gran Tabernacolo di legno giallo di considerabile manisattuta, opera di un Frate della stessa Religione de'Minori Osservanti Risormati di San Francesco, che habitano in amendue i Conventi: Evvi la iscrizione della Reina Sancia del tenor seguente:

Hie jacet summa bumilitatis exemplum corpus venerab. mem. Sancta Sororis Cla-7A 3 olim Domina Sancia Regina Jerusalem, & Sicilia, relitta clar. mem. Sereniss Domini Roberti Jerusalem, & Sicilia Regis, que post obitum ejusdem Regis, virisui jagens viduitatis debita annum. deinde transstoria cum aternis comutans > ac inducens ejus corpori pro amore Christi volunsariam paupertatem, bonis suis omnibus in alimoniam pauperum diffributis, boc celebre Monasterium S. Crucis, opus manuum suarum, sub ordinis obedientia ef ingressa . A.D. 1244. die 21. Januarii 12. Indict-in quo vitam beatam ducens secundum Regulam B. Francisci Patris pauperum, tandem vitæ suæterminum religiosé consummavit. A. Domini 1345.die 28. Judis 13. Ind. sequenti verè die peractis exequiis sumulatur.

### · Di S. Maria degli Angeli.

F U' questa Chiesa fondata da D.Costanza d'Oria del Carretto Principessa di Sulmona, figliuola di M. Antonio del Carretto Principe di Melfi, Signora di santissima vita nel

1473. e la diede a'Padri Teatini.

Il luogo ove questa Chiesa è situata, è un colle, chiamato Echia, overo Pizzosalcone, un de' più deliziosi luoghi di Napoli, per haver di sotto la marina della spiaggia detta volgarmente Chiaja: si dice Echia nome corrotto in vece di Ercole, il quale dimorò in. questo luogo, come dice il Pontano, con tali parole: Reliquits & proxime Neapolim, paulò supra l'alepolim, qui locus bodiè quoque Hercules dicitur.

É perche la Chiesa eretta da detta Signora non era capace, perciò da' Padri è stata fatta un'altra bella, e magnifica, di nobile architettura, con una: volta assai ragguardevole, e dipinta a... fresco dal Cavalier Giovan-Battista.

Bernaschi, e dal Parmeggiano.

Vi sono cinque bellissimi quadri trè nel Coro, e 2. nel crociero, opere di Francesco Maria Caselli dello stess'Or-

dine.

Di S. Maria della Concordia.

E' questa Chiesa de' Frati Car-melitani, e ne facciamo special menzione, per esser quivi sepellito a man sinistra dell'Altar maggior D. Gaspar Benemerino, morto nel 1641. non tanto glorioso per esser nato il XXII. Rè di Fezza, quanto per haver lasciato quel Regno potentissimo, contenente non picciola parte d'Africa, per l'acquisto del Regno eterno del Cielo, come taccogliesi dalle seguenti iscrizioni sepulcrali.

Nella sepoltura.

Sepulcrum boc Gasparis Benemerini Infatis de Fez,& ejus familia de Benemerino.

Ed intorno alle sue arme:

Laus tibi JESU, & Virgo Mater, quod de Pagano Rege s me Christianum secissi.

Nell'epitasio assisso al muro.

D. O. M. B.M.V.

Gaspar ex Senerissima Benemerina Familia, vigesmus secundus in Africa Rex, dum contrd Tyrannos à Catholico Reges arma rogat auxiliaria, liber effectus d Tyrannide Machometi, cujus impiam cum làcte bauferat legem, in Catholicam adscribitur, Numidiam proinde exesus, pro Philippo III. Hispaniarum Monarcha, pro Rodulpho Casare, quibus carus > practare in bæreticos apud Belgas, Panninosque savit armatus. Sub Urbano VIII.

:

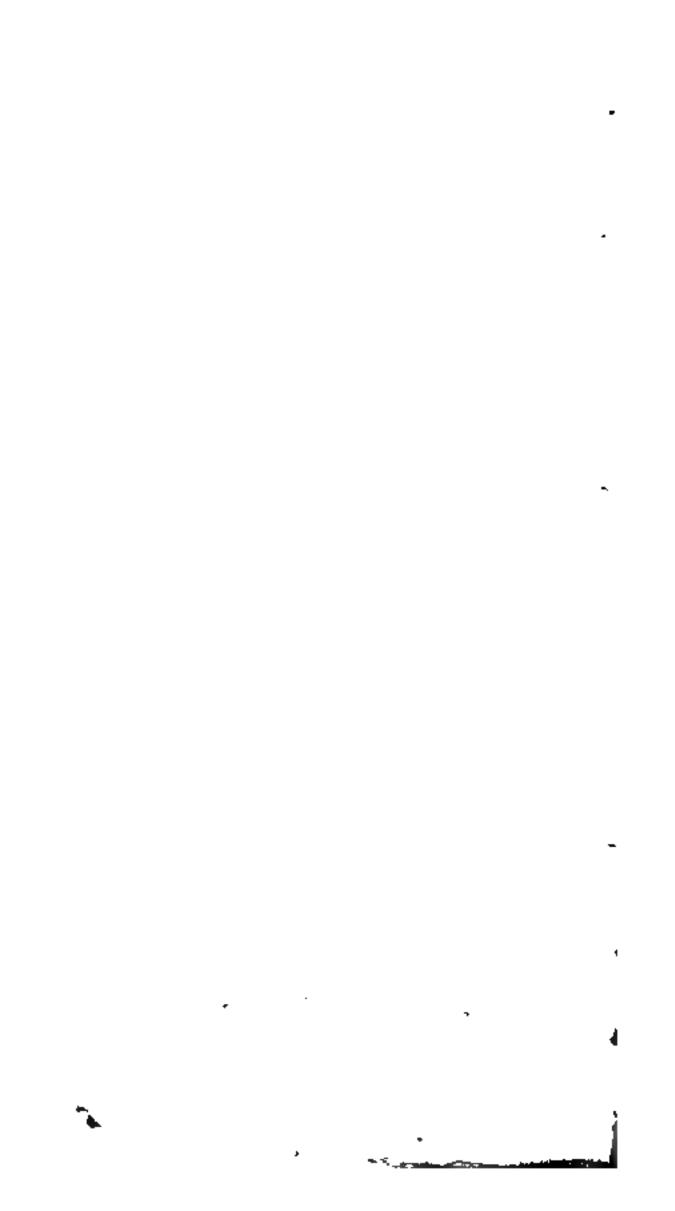

De Forestieri. 311
ZIII. Eques commendator Immaculata
Conceptionis Deipara créatur, & Christiaeis, heroicis, Regysque Virtutibus ad immortalitatem anhelans, centenarius bic
mortale reliquit, & perpetuum censum.,
cum penso quater in bebdomada incruencum Misse Sacrisicium ad suam offerendi

# Della Santissima Trinità delles Monaçbe.

mentem . Anno Dni MDCXLI.

Chiese, che sono in Napo-Li, questa è una, situata col suo nobile, e magnisico Monistero sù la falda del monte di San Martino, cominciato ad habitar dalle Monache Francescanagli 11. di Giugno nel 1608.

2. L'ingresso di questa Chiesa è molto vago, adorno di hianchi, e ben lavorati marmi con un portico di sopradipinto à stesco.

3. La Chiesa stessa è assai bella, edin forma d'una Croce, con un bellissimo pavimento di marmi, artificiossifimamente lavorato.

4. La Cupola è dipinta à fresco, mà non se ne sà l'Autore.

7. L'Altar maggiore è assai vago, cricco di marmi, con due bellissime collonne: e'l quadro, rappresentante il mistero della Santissima Trinità, è del

G u I D A celebre pennello del Santafede. Somo trè belli quadretti piccioli di sopra; di mano sconosciuta. Al lato dell'Ep stola nella parete si vede un quadro de Salvatore di buona dipintura antica; mi all' incontro un'altro assai più bello rappresentante San Girolamo; opera. del samoso Giuseppe de Ribera; di cui parimente è il quadro al braccio sinistro di chi entra in Chiesa, dov'è San\_ Brunone Patriarca Cartusiano, della cui regola vollero essere queste Signore Monache; ma per non essere state accettate da' PP. Certosini, che vogliono vivere à Christo, si sottoposero alle-Regole Francescane. : 6. Rincontro a questo nell'altro braccio è il quadro del Crocifisso, assai vago, benche vogliono, che vi sia error di prospettiva, opera di Berardino Siciliano: Da un lato vi è il quadro di S. Carlo, ma non si sà di chi: à rincontro è il famoso, e non mai à bastanza... lódato quadro del Santissimo Rosario con certi quadretti piccioli intorno di tanta vaghezza, che pare l'arte non-possa sar più: non ci è certezza dell'Autore; benche alcuni vogliano, che sia...

di Palma vecchia.

7. Alle bande della porta di dentro si veggono due quadri bellissimi fatti con gran maestria, ed erano di Leone XI. Papa di s. m. di mano di Agostino Ciampella.

So:

Da' Forestians. 313,

8. Sopra l'altar maggiere si veduna nobilissima, e ricchissima Castodia, ò sia Tabernacolo di metallo ornato di gioje colle colonne di Lapislazzali, compessato di Diamanti. Vi si veggono eziandio molte statuette di argento delicatissimamente lavorate; e si stima, del valore di 60. mila scudi.

9. Il Monistero è nobilissimo, dilatato, i giardini spaziosissimi, ove à gran copia si veggono bellissime fontane di marmo, quivi eziandio han satto un principal Resettorio, tutto dorato, di nobili pitture dipinto, ed ornato di sedie di noce; con una bella, ed ampia Chiesa interiore, dove doppos, che han mangiato vanno à render le grazie. Della prospettiva di questo Monistero si gode di sopra il Campanile di Santa Chiara, e dal Ponte della Maddalena.

### Di S. Lucia del Monte.

Leuni Frati Minori Francefeani desiderosi di vita solitaria nel 1559 ortennero questo luogos
ove sstituirono vivere più riformato,
che prima da Pio IV. nel 1561 doppo
da Sisto V. nel 1587 sù consermato
chiamandosi Minori Conventuali riformati-

2. Il luogo è amenissimo, e superiore à tutta la Città di Napoli, che quin-

dì

314 G. U. I D'A

di con prospetto assai nobile si gode.

3. Hoggi vi sono i Patri Scalzi di Spagna, detti di S. Pietro d'Alcantara dello stesso Ordine di S. Francesco, che han ridotto il Convento in maniera più nobile; e che per tutto spira divozione.

vi sono da poco satte diversi belli Oratotiscon dipinture divote sopra li misteri della Passone del Signore, e vi è gran concorso de' divoti, particolarmente li Venerdi di Marzo.

# · Della Chiesa, e Certosa di S. Martino.

Lie, e Real Monistero, primadell'anno 1325 un sol Casino Regio, in cui per l'amenità, ed eminenza del luogo, e vicinanza all'antica Città di Napoli, solevano li Serenissimi Rè del Regno andarvi à diporto per causa di caccia. Mà perche divotissimi sempre surono si Serenissimi Rè Angioini alla Sagra Religione Certosina, come che nata nel suol Francese, murò detto Casino, e specie, e forma d'ordina di Carlo illustre Duca di Calabria, primogenito di Roberto d'Angiò Rè di Naposi, esuo Vicario Generale. Qual però prevenuto da immatura morte, non havendo peruto portare a fine opera si magnisica, e gloriosa, benche per altro già

De' Forestierie già cominciata a' spele regie, ne delego nel·suo testamento a Giovanna Prima... fuà figlia con consenso di Roberto suo padre, avo di detta Giovanna, la perfettione totale dell'opra, dotando in. tanto detto Monistero d'annui ducati dodeci mila, per il mantenimento di dodeci Religiosi Sacerdoti, ed otto ·Conversi; onde detta Giovanna figlia... morto Roberto suo avo paterno, vemuta al possesso del Regno, compi magnificamente detta opra ingiuntali da. Carlo suo padre, aggiungendo e nuovi poderi, ed amplissmi privilegii, e franchizie alla Famiglia Certosina, postavi in detto Real Monistero; il cui Priore, volle, che fusse perpetuamente Prelato, Superiore, ed Ordinario del-lo Spedate da lei medesima fondato in Napoli, detto l'Incoronata, come si è detto nel suo luogo.

egalante, che habbia l'Italia, sì per la finezza de' marmi, e'mischi, che vi si vedono da per tutto, e nelle mura, e nel Pavimento, e Cappelle; come per la gran varietà di dipinture, che vi si vagheggiano de' più sublimi, e renomati pennelli, c'habbia havuto l'Europa. Costa la Chiesa tutta di 13. Altari; sette di essi, inclusovi il maggiore, che si vedono al primo entrare, e sei altri al di dentro per comodità, e quiete de' Padri più titirati.

O 2 3. La

.. 3. La volta della nave di detta Chie-. sa, che è commessa tutta ad oro, con. . bellissimi stucchi, è per intiero historiata dal famosissimo pennello del Cavalier Lanfranco, di cui è anco la Crocifissione nel frontispicio del Coro, e li dodeci Apostoli. Il quadro della Pietà, che sovrasta alla porta maggiore, è opera del Cavalier Massimo, e li 12. Profeti ad olio, con le due figure and mezzo busto di Mosè, ed Elia, sono del famoso Giuseppe di Ribera, detto volgarmente lo Spagnoletto; di cui con-tansi per tutto detto Real Monistero più di cento pezzi d'opere, cosa, che dà meraviglia a chi che sia. La volta del Coro, dove officiano, li PP. l'han dipinta a gara in un medesimo tempo due insigni Pittori, il Cavalier Giuseppino d'Arpino, e Gio: Berardino Siciliano.

4. Sonovi dentro il Coro medesimo cinque grandi quadri ad olio, il principale de' quali, che dimostra la Natività di N. S. è l'unica meraviglia di Napoli in materia di dipintura: opera del divino pennello del Guidoreni, che prevenuto da morte, non-potè, totalmente perfettionarlo, e dicesi, gli susse pagato più di duc. cinque mila: Benche a tempi non stri, v'è stato personaggio, che n'hà osserto a' PP. ducati dodeci mila, mà in davo no; non essendo venale niuna robba de' Padri tali, che sotto il governo d'un son

Dr' Foresettent. lo lor Superiore, dicesi, habbiano speso cinque cento mila ducati in dipinture, scolture, & argenti. Gli altri quattro quadroni nel Coro stesso, rappresentanti, la Cena di N. S. in diverse maniere, sono, il primo a man destra, del corno dell'Evangelio del sudetto Spagnoletto Ribera; Il secondo del Caracci. Il primo del corno dell' Epistola, di Paolo Veronese, e sua scuola, il secondo della parte stessa del Cava-lier Massimo. Il pavimento della nave della Chiesa è opera di Fr. Bonaventura Presti Bolognese Frare Converso del medesimo Ordine; ed insigne Architetto, morto, l'anno 1686. Il pavimento del Coro sudetto de' Monaci, che anco vedesi lavorato a marmi commessi ; è operaidel Cavalier Cosmo Fansago, come sutto il resto della Chiesa, Cappelle, Sagrestia, je Chiostro; salvo però molte statue, di scalpelloppiù antico, una. delle quali a destra del Coro è di Giovanni da Nola, essendo l'altra del Bernini il vecchio.

naye di detta Chiesa sono opere di diversi pennelli, e scalpelli, mentre li due primi Algari, l'uno della B. V., l'altro di S. Martino, quanto al lavoro de marmi, sù opera assai bene intesa d'un valente Architetto Milanese, che col lavoro Gotico seppe si bene accoppiare.

Q<sub>3</sub> il

318 G W 1 D A il Corintio; Benche il Cavalier Cosmo Fansago vi facesse anco a suo tempo alsuni finimenti di breccia di Francia.... La Cappella sudenta della B. Viè dipineura incietamente di Gio: Battistiello ·Caracci · Il quadro di San Martino della Cappella incontro è dell'altro Caracei, l'Annibale: La volta di detta Cappella del Belisario: li quadroni del Cav-Finogli . Le due seconde Cappelles una di S.Gio: Bainsta, l'ahta di S'Bronone, sono amendue del Cav-Cosmo per scalpellose del Cav. Massmo per pennello; benche nella Cappella di S.Gio Battista vi sono diversi quadri ad olio, che pri-ma stavano nelle stanze del Priore, dua di essi sono del Giordano, due del Cavi Fr. Mattia Preti Calabrese, uno ve n'è del Domenichini, ed uno del Vaccato - Le due ultime Cappelle, che sono prime in ordine all'entrare în Chiesa son le votte di esse del Belisatio; Il quadro della B.V. con due Sann della Religione, del Massimo; li due quadroni de fianchi del Vaccaro: Il quadro di S. Gennaro, con li due de'fianchi, di Gio: Battistiello; Li due quadri in testa all' Altare, di Giordano.

detta Chiesa, non è ancor finito, essendo a tale essento rimatto anco impersetto il pavimento, e due pilastroni del mede amo Altar maggiore, che per accompa-

De' Forestiers gnare cutto il bello, e maestoso di detta Chiesa, hà tenuto, e tiene sin'hora perplessi li detti Padri: Certosini in porvi mano; dovendo e la materia, e l'artificio superare di lungo il resto di detta Chiesa. Dicesi però, che il pavimento doverà venire tutto a rabilco, come anco li due sudetti pilastroni, con capitelli di rame indorato; L'Altar maggiore intieramente di pietre preziose in commesso di rame indorata, con statue, 🛶 figurine d'argento, e'l Tabernacolo tempestato di gioje; al che si giudica non-bastarvi centomila, e più scudi, cosa, che se si vedesse compita a di nostri sarebbe forse un miracolo dell'arte; i Padri-ne mostrano il modello.

) III

dentro al Coro de' Monaci, si entra nel bellissimo Coro de' Fratelli Conversi, il enispavimento è di finissimi marmi neri, e bianchi a riggiole; con le sue sedici ettorno di noce, e lavori a Musaico nelle spalliere. Tutta la dipintura a fresco, così de gli arazzi finti, come della volta, e sopra del Lavamano è di Domenico Gargiulo Napoletano, detto volgarmente Micco Spadaro: il quadro di S. Michele Arcangelo, altri dicono siadel Tiziano, altri del Vaocaro, che l'hà imitato.

8. Incontro di detto Coro de' Frati dalla parte dell' Evangelio, passandos O 4 per per il Coro sudetto de'Monaci, vi è una Cappella con il quadro di S. Nicolò, di Pacecco di Rosa. Tutto il resto dell'historiato à fresco con il mattirio di S. Cazerina è del Belisario, quando più sioriya ne'suoi verdi anni.

9. Dal Coro de'Monaci, per l'istessa parte dell'Evangelio, si passa allamobile, e magnisica Sagrestia, li cui armari possono dirsi, e preziosi, e senzameri possono dirsi, e preziosi, e senzameri prezzo, essendo sutti di canne d'India sstoriati a mosaico: quelli di sopta rappresentanti molte historie delli due Tentamenti, nuovo, e vecchio, quelle di sotto rappresentanti lontananze, e prospettive.

grestia, è opera di trè samos buomini; mentre il disegno è per intiero del Cavalier Cosmo, la prospettiva del Cavalier Viviani, e le sigure del Cavalier Massimo.

detta scalinata è del Cavalier Giuseppino d'Arpino, e la lontananza, ò vero prospettiva del Viviani. Sotto detto Crocisso vi è un quadro maraviglioso di S. Pietro negante, del sublimissimo pennello del Caravaggio. La.
yolta intieramente è del medesmo Giuseppino d'Arpino, quando con più vivacità, e diletto pingeva; e dicesi, che
givista da lui medesimo 20. anni dopo
ha-

De Forestieri haverla fatta, stupido, disse: Non credevo, che dal mio pennello havesse potuto uscire opera tale. Li quattro quadri della Passione, sono del Bisaccione. Il quadro del Christo legato alla colonna di Luca Cangiati, che non hebbe pari in disegno. Il quadro anche di Christo tra'Masnadieri ad acquarella è del, maestro di Michel'Angelo detto Giaco-. po del Pontorno. La volta a fresco, di cupolina avanti de'due tesori è del Cavalier Massimo; in cui frà gli altri mitacoli del pennello, vi è un puttino a fresco così spiccato dal muro, che emulando i rilievi, hà dato occasione a più d'un grande, ed a non pochi curiosi di salirvi con scala posticcia e toccarlo con manis, per riconoscer la verità. Li due quadri, ottangoli sono del Giordano, imitando il Guidoreni.

cui si entra ne'tesoti, vi è una stanzina, per Lavamano de'Preti secolari, ove vi è un Christo ad ago d'un Francese, che supera il pennello.

entra nel tesoro vecchio, che veramente è tesoro, sì per il pavimento à commessi musaici di marmi, opera del Fansago, sì per le dipinture a fresco, opere del Lanfranco, Massimo, e Spadaro: ove si ammirano alcune rotture nellavolta imitate dal pennello, che ingan-

mano tuttavia gli occhi d'ogn'uno: si per gli armari di ottima noce; mà sopratuno per gli argenti, che vi si conservano, porgono occasione a chi chessa di meraviglia. Vi sono trà le altres galanterie una Croce della Reina Giovanna I.d'oro, con reliquie; una Cro-ce di Ambra del Rè di Polonia; Calicidi oro, d'argento, e filagrana bellissimi; Una spina di N. S. intinta nel suo sangue, riposta di dentro un fregio d'oro con 4. perle di smisurata bellezza, grandezza, ovate, e 4-topazzi, ed altre gioje di grossissima qualità, e di valuta incredibile, dono facto da Rè; e Regine, che l'han fondato; 'ficcome della Regina Giovanna II' v'è un quadrino di pietra, con cui fi circoncidevano gli. Ebrei, d'Estrema durezza, e pur tutta volta con migliaja di figurine, rappresentanti la Passione di N. S. Una Croce vi è d'argento con 42. figure diverse, e con bassi rilievi bellissimi, opera del Faenza, che dicesi havervi studiaco anni 14. con spesa fatta da' Padri di ducati 12. m. però superatido di lunga la spesa della manifattura al pelo dell'argento, e la prima volta, che compari fù in-Cappella Pontificia. Li fiori de vasi grandi, sono del Girone; ad imitazione del quale hà lavorato modernamente Giovanni Palermo tutto il refto de fiori ne' vasi per gli ornamenti delle.

De' Forestierte 323 Cappelle. Vi è anco un Baldacchino vaghissimo del Vinaccia, con spesa di ducati dieci mila. Vi sono due statue, cioè mezzi busti di S.Martino, e S. Brunone, di Biase, e Gennaro Monte fratelli, de'quali anco sono li Candelieri; e Giarre, che oftensano e maestà, è bellezza, e peso, e spesa non ordinaria. Vi è di vantaggio una Statua in piedi della Santissima Concezzione con du putti, e piedistallo: quali trè statue di-cono, che costino più di sedici mila... ducati, oltre le gioje, che vi sono nel fregio della Reliquia di S. Martino, 🕶 l'anello in deto-del medesimo , che vogliono sia cosa d'estrema bellezza., e grandezza. Sonovi moltissime altregalanterie, e reliquiarj, & altri diversi vasi, e Croci d'argento, che più potrà il curioso vagheggiar tutto da se mede-simo con gli occhi proprii, che starn-alla relazione della mia penna.

fi entra in una nuova stanza fatta modernamente, detra il Tesoro nuovo, nella quale si è collocato tutto quello, che era nel sudetto tesoro vecchio, e più tutte le reliquie di detto Sagro Monisteto, che sono in molta quantità, perciò ne secro lavorare li monuméti, e cassette, da Gennaro Monte, di rame indorato, chi gure d'argento, co'loro cristalli d'avantità pessa da essere ammirata da posteri.

0 6 In

In testa di detto nuovo tesaro, vi è l'alpare co'l quadro tanto rinomato della... Pietà, dello Spagnoletto, che si suppone, per la sua gran bellezza, ne siano fatti più di cento esemplari, ò copie; costando detto quadro ducati mille, benche li Padri, eli virtuosi tutti, che lo vagheggiano li dian stima di ducati dieci mila. Gli armarj di detto nuovo Tesoro, sono di radica finissima di noce, che naturalmente mostrano varii paesini, & altri capricci della natura: opera di moderni Artefici Napoletani Dovrà anco dipingersi detto Tesoro nuovo, e porsi in oro; mà stan perplessi i Padri à chi artence consegnarne il peso; non essendovi hoggi pennello, che possa entrare trà le altre dipinture di detta Chiesa. Gli apparati poi de gli Altari, e Pianete, che sono in detto Monistero, sono così copiosi, e preziosi, così i tessuti, come i fatti ad ago, che forse non haverà i simili tutta Europa, e massime alcuni frontali d'Altari, che oltre i fregi, che handi perle, vi s ammirano alcune figurine ad ago d'un Francese, detto Monsù del-la Fagge, che han del sovranaturale, nè mai pennello di valent' huomo li potrà uguagliare. Dicesi di questo artesice, che fatigasse selo due hore della notte, ed il resto esente dal lavorare, e pur gli si dava da' Padri una dobla il giorno, e tavola franca; sì che fi vede, che

DE' FORESTERI. ogni figurina di quelle, val centinaja di scudi; e pur contansi in detti quadrini, cosi posti in opra, come non posti più di cento figure. Onde à tal'effetto, essendo cosa non che rara, mà unica tale specis di frontali, non han voluto mai i Padri farne d'argento, come modernamente. s'usa per altre Chiese.

15. Dalla Sagrestia sudetta, passandosi di nuovo per il Coro de' Monaci, si và al Capitolo de' medesimi; La cui, volta a fresco è di Belisario; Il quadro della Disputa tra' Dottori, del Cava-lier Finogli; gli altri del Caracci. Il S. Bruno sopra la porta, che và al col·
loquio, è di Monsù Monguet. La
volta del cupolino del Borghese. Le
due macchie sopra l'acqua santa, del
Guidoreni. S. C. aterina in ottangoli del Massmo, e'l compagno di Gio: Battista.

Di qui si scende al Colloquio, ove i Padri si congregano a trattare i negozi del Monistero, il cui pavimento, si come tutto il resto di detta tirata. sino alla Sagrestia, è di finissimi marmi neri, e bianchi a scacco. Tutto il detto Colloquio è a fresco co'Santi della Re-ligione, & altre storie sagre, è opera-

del celebre Avvanzino Napoletano.

17. Dal sudetto Colloquio, per gradi di bianco marmo si cala al famoso Chiostro, che è intieramente coposto di finissimi marmi di Carrara, base, piedi-

326 Guiba

stalli, fregi, statue, mezzi busti, ed aleri lavori bellissimi, sostenuto per intiero da sessanta colonne di detto bianco marmo: opera del Cavalier Cosmo Fansago, di cui anco è l'ammirabile Cimitero, che và attorniato da balaustri, fregi bellissimi di marmo, co' suoi teschi anco dell'istesso, niente dissimili dalle veraci calvarie: Non tutte però le status sono del medesimo Fansago; mentre sei delle intiere, che stanno sul cornicione di detto chiostro, sono assai più antiche, e di scalpelli di lunga più vantaggiosi. Il pavimento intieramente di detto Chiostro è composto a lavori commess di marmi, con diversità di capricci. E da detto chiostro per lungo corridore si và ad una veduta, in cui veramente non havrà tutta Europa una simile prospettiva, che tiene così sospesi gli occhi di chi và a godervi, che vorrebbono non mai dipartirsi da tal prospetto.
18. Da detto Chiostro si entra alle

18. Da detro Chiostro si entra alle magnische stanze del Priore, che tengono, e quarti di negotiare, e di dormire, con sontane, e gallerie per rice vere ogni gran Principe, e Personaggio, lastricate per intioro di ricchi marmi, e loggie coverte, e scoverte, con dipinture a fresco, statue di marmo, colonnate, e scalinate dell'istesso, e giardini pensili per siori, e vigne diverse con ischerzi bellissimi di sontane: A segno, che non vi è Principe,

Da' Forestira. 327
pe, à Grande, che venendo in Napoli
non vadi à godere, e participare di dette delizie, che possono veramente dirsi
Regie.

19. Vedonsi dette stanze addobbate di ornamenti non ordinari, mà sopratutto di dipinture imparegiabili, non' effendovi cosa, che non habbia del magnihco. Frà li moltissmi quadri, che vi si ammirano, uno è il S.Lorenzo originale di Tiziano, che dalla propria macchia stà ricavato in grande nell'Escuriale di Spagna. Un disegno sepra carra del Rubens; ed un'altro del Dura , ché sono imparegiabili. Otto, è dieci quadri di diversi, e ben grandi-con figure del Ribera, molti del Massimo a akri del Ciotti, akri del Zingaro: altri di Santafede; altri del Cavalier d'Arpino, altri di Spadaro, e d'altri; insomma non v'è, che desiderarvi, in tal genere precisamente di dipintura, à segno, che può chiamarsi un Liceo d'huomini insigni in dipintura; Mà sopratutto famoso è il Crocissso, originale del Buonarota, per cui, dicesi, havesse ammazzato il facchino, per esprimere la sudetta sigura al naturale. Oltre delle dipinture, vi sono quattro quadri sopra Castoro ad ago, d'un tal F. Noel Fiamengo, che sono per così dire, l'invidia del più bello di Napoli, in tal genere d'ago,

218 G 11 D A

30. In dette medefime fanze del Priore s'ammira uno studio, ò dir vogliamo Libreria, che dicono, vi ci fiam Ipesi da ducati sei mila di libri scelti 🌲 egli armari per detti libri sono di finisfima noce nera , con capricci d'intagli assai maravigliosse con figure, ed.historie alludenti; opera del fopradetto Fra Bonaventura Presti Converso Certosino-E'la volta di detta Libretia dipinta... a fresco dal Viviano, Raffaelino, e Spadaro ; come anco le medesime stanze di Galleria. E tanto basti haver accennato di questo celebre luogo, il quale si può fenza eleggerazione dire il più vago dell'Europa.

Descrizione delle cose più insigni, es delle Chiese più principali suori le Porte di Napoli.

RA le più belle, vaghe, 6 deliziose riviere, che sia-يوسية no al Mondo, vaghifima e deliziolisima è quella di Pausilipo; si come lo stesso nome del Monte ne fa chiara testimonianza, perciocche Panfilipum, voce, greta, altro non fignifica in latino, che marerit cefa facto, per effer il luogo amenifimo, e. pieno di rante delizie, che fono valevo-L'a minigare ogni tristezza; onde frà gli epiteti di Giove trovarono i Greci quello di Paufilipo, come che coloro credevano togliere i vani, ed anfioti penfieri; e quindi è, che i genj lieti soglion chiamarli gioviali.

2. Questo luogo di quiete, e di ri-

Romani, che ritirandosi dalle Senatorie cariche, e dagl'impieghi della Repubblica, a se stessi vivevano, della qual cosa fan testimonianza gli antichi edisici, che hoggi scogli nel mare sono ricetto degli spondili, e degli Echini, Qui si veggono magnisichi Palagi, che per tutta la riviera, e per lo mote si scorgono, ediscati da'Napoletani per amenissimo divertimento nell'estate, essendo l'aria eziandio di una temperie salutifera.

3. Racconta Plinio nel cap. 53. del 9. lib. che a Paufilipo, Villa non lungi da Napoli, vi erano le piscine di Ce-fare, nelle quali Pollione Vedio butto un pesce, che doppo sessanti mori, e due altri uguali a quello, e della medesima qualità, ch'erano ancor vivi-

4. Fù questo Monte forato in trè luoghi: prima da Lucullo nella via del mare, al capo di pausilipo all'horascongiunto con Nisita, hora Isoletta. La seconda, da Coccejo dalla parte di terra per sar la via piana, per andare a Pozzuoli. La terza dall'Imperador Claudio Nerone, per dare il passaggio all'acquedotto, che veniva da Serino, andando verso Pozzuolo.

5. Questo monte con sue collincinge gran parte della Città, e spargessi a guisa di un braccio verso Mezzo di forse trè miglia nel mare. Hà su'l dor-

De' Forestier. 331
form piano di ville, e giardini ripieni
di molte delizie, enel capo del collefù ili Tempio della Fortuna in tempo
della Gentilità; hora detto S. Mariaa Fortuna, nella quale fù ritrovato il
feguente marmo:

- Vesorius Zbilus post assignationem Medis Fortuna signum Pantheum, sua preunia...

6. Quivi oltre alla Parrocchial Chiela di S. Stefanossono molt altre Chiele, e Monisteri di Religiosi, cioè i Padri di S. Girolamo, alli quali su conceduto il luogo da Marco di Vio; in S. Maria tia della Grazia.

diso, che primer S. Maria del Paradiso, che primer S. Maria a Pergola si domandava, amplificata, ed ornata da Troilo Spes Capitano d'Infanteria.

I Padri Domenicani in S. Brigida.

Ghiesa, e Convento edificato dalla piedi d'Alessandro Giuniore del Seggio di Borto nel 1573, e dorati d'annui ducata 400. Nel cui Altar maggiore, e propriamente nella parete del Coro è una bellissima Tavola di S. Brigida, cui parlò il Santissimo Crocissiso, e d'altri Santi attorno, mà di mano sconosciuta. Eduna statua del SS. Crosissio, molto miracolosa, solita a portari processionalmente nelle più gravi pubbliche calamità.

: In queko deliziolismo huogo, di-

333 G U 13 D A morando io la state del 1684 hò com-pilato il presente libro ad istanza d'ami-ci, quali piacque, cavar qualche frutto dal mio ozio, quantunque peraltto : laboriafo.

Gli Eremitani della Congregazione di Carbonara in S. Maria della Consolazione fondata dal Regente de Colle-Spagnuolo, e da Bernardo Sommaja, E qui vicino l'amenissimo Giardino de' Signoti Muscerrola, adorno di stavue, e galleria mobilissima. 1.1 1 1. 11 11 2 - Evvi innoltre la: Chiesa di Si-Maria del Faros presso la vaghissma possession ne de'Signori Campanili, e la Chiesa di S. Basilio

7. Nel luogo desto il Vomero, sù l'amenissimo dorso del Monte Paussipo, vedek il nubvo, e nobile Palaggio delSignari Vandeneynd ricco di eccellenti dipinture, e di doviziosa supelleti sile, con una vedeta, che scuopre tutto il leno del mare, she s'ingolfa nel vago, ed amenissimo Gracere, quello di Galeota, e di Marco di Lorenzo. 

Mergellinge

Caption of the Control All'altra palte verso Oriens
te è la bella, e dilettevolume
Morgellina (così detta dal vezzoso some
mergimento de' pesci) data in dono da
Federigo Rè di Napoli, come cosa te-

nuta

DE' FORESTIER 1. 333
nuta in molto pregio per l'amenità del
luogo, al celebre Giacopo Sannazaro,
il quale benche nel principio si dolesse
del Rè, parendogli, non essere stato
dono corrispondente alla servitù sua di
tanto tempo, motteggiandolo co'seguenti versi:

Scribendi studium mibi Federice dedisti,
Ingenium ad laudes, dum trabis omne,
tuas.

Ecce suburbanum Rus, & nova peadia.

Fecisi Vatem, nunc facis Agricolam. Nondimeno invaghitosi poi dell'amenità del luogo, si tenne contento di quello, e ne cantò le sue lodi, dicendo.

Rupis à Sacra, Pelogique Custos

Villa Nynpharum. Domus, Espropinqua

Doridis, Regum decus una quondam.

Deliciaque.

Ed altroves.

20 3

O lieta Biaggia, d. folitaria Valle,

O' accolto Montivel, chemi difendà

D' ardente Sol, runde quambrose spaleo
Ofrescate: chiaro rivos che discendi in lit

-oNssente prato tra fonite spondesti in

E dolco ad la soltate mormo rio rendisci en

2. Haveya quivi il Sannazzaro un mobile Palagio; che su poscia distrutto
da Filiberto Principe d'Oranges, Generale di Carlo Vicosa, che gli apporto grandissimo idisplacere con quelle ro
vine egli fondò una Chiesa, sendedicolla

al Santissimo Parto della gran Madre di Dio nel 1510, ed essendo compiuta, dotolla d'annui ducati seicento, e la diede a' Frati dell'Ordine de'Servi di Ma-

ria, nel 1529.

Fù nobile il pensiero di chi disse, che il Sannazaro due Templi alla Santissima Vergine consagrò, uno colle sorze corporali, ch'è quello di cui ragioniamo: l'altro con quelle dell' ingegno; imperocchè compose trè libri del Parto della Vergine. Simigliante quasi è il concetto del Tibaldeo, in quel suo dottissimo tetrastico:

Virginis intalla Partum, Partumque,

Actia quem docto pectore Musa dedit. Admirandi ambo: bumana fuit ille saluti Utilis, bumanis bic fuit ingeniis.

3. Paísò a miglior vita il celebratissimo Poeta Giacopo Sannazaro, nobile del Seggio di Portanova nel 1532. (ancorche nel suo sepolero sia notato 1530.) l'anno 72. ò 73. di sua età, co su sepolero nel sepolero di candidissimi marmi, e d'intagli eccellentissimi; sopradi cui è il modello della faccia, e del teschio di lui al naturale, nel mezzo di due puttini alati, che tengono due libri. E nel mezzo del sepolero una storia di basso rilievo, ove son Fauni, Satiri. Ninso, ed altre sigure, ene suo nano, ecantaso.

Qui

## SEPOLORO DEL SANNAZARO

4

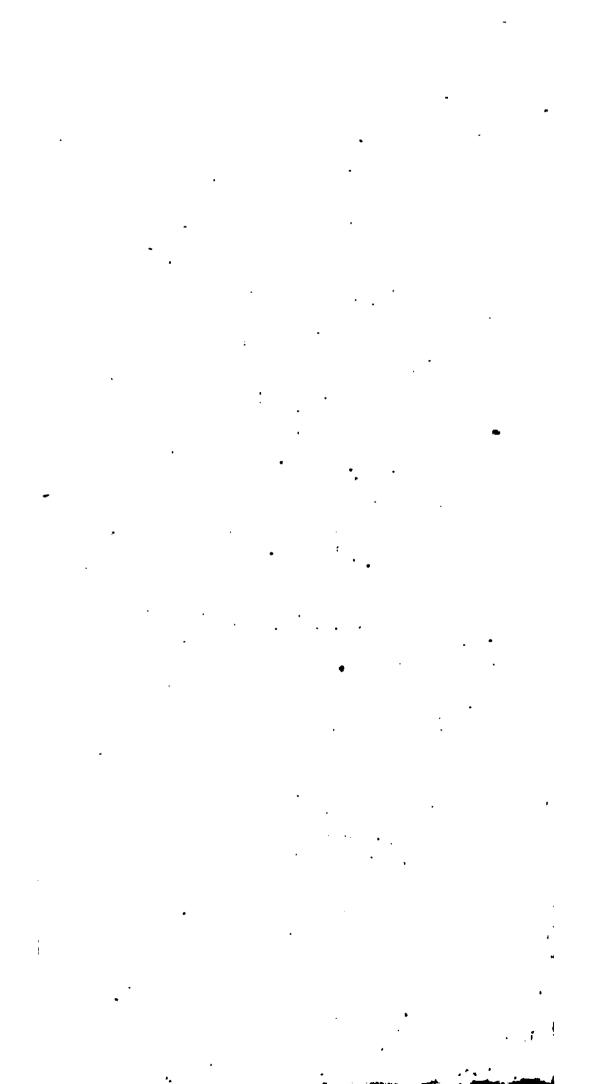

De' Forestieri. Qui anche sono due statue grandi; l'una di Apollo, l'altra di Minerva, C'hora chiamano David, e Giuditta; acciocchè, come profane, non fussero levate di quel luogo sagro, e susse privata detta Chiesa di scolture si samose. Il tutto su fatto da Girolamo Santa-Croce, nostro Napoletano, Scultore eccellentissimo; è vero però, che havendo il Santa Croce lasciato impersette le statue d'Apollo, e di Minerva per la sua... immatura morte, furono poi compiute da Fr. Giannangelo Poggibonzo della. Villa di Montorsoli presso Fiorenza. Frate dello stess'Ordine de' Servi; mà non è vero, che tutto il sepolero sia... opera di questo Frate, come dicono il Vasarised il Borghini, onde è derivata la scrittura nella base del detto sepolcro: Testimonio di tutto ciò, quando altro non vi fusse, sono le due statue di SiGiacopo Apostolo, e di S-Nazario Martire, opera del detto Fr-Giannangeloyle quali sono tanto diverse da quelle del Sanva-Croce, che anche i ciechi col solo eano'il distinguono. Sotto il telebio del Poeta si legge: 111 ACTIUS SINGERUS! Sopra il basso rilievo è il Distico del

Sopra il basso rilievo è il Distico del gran Padre delle Muse Pietro Bembos Prete Cardinale del Titolo di San Grisogono: Da sacro cineri flores > bic ille Maron &
Sincesus, musa proximus, ut tument

Viz. Ann. LXXII. A. D. M. D. XXX

Di questo gran Poeta il P. Guiccias dini cantò:

Astius bec recubat nitide sub marmere

Cui radians Phæbus laurea serta dedit. Hic vernes tellus, flores, tu sunde , via tor.

Vatemque irroret dolla Camena suumi Huc rivi > buc fontes tenui properate susurro,

Us Vatiobveniant somnia grata meo. Aequora : baccbantes uitro compescite Auctus

Delitus dulci murmure plaudat Io.
Acolus obscurum ventas impingat in an-

Ne sacros cineres dissipet aura furens: Sique, Peseve, suis gaudes splendesceres Hammis

Nella Cappella del Vescovo di Ariano, poi Cardinale, è la Tavola in cui è l'Angelo Michele, che tiene di sotto conculcato, e trasitto colla lancia il demonio, ed amendue sono di suprema bellezza: opera del famoso pennello di Lonardo da Pistoja. Vogliono, che il volto del diavolo sia il ritratto d'una Signora, che pazzamente erasi

. i • İ

invaghita di quel religioso Prelato, il quale per dimostrare quanto abborriva l'impuro amore, secela con tale occasione dipignere col volto al natural, mà il restante nella figura dell'antico serpente; acciocchè la Donna sapesse, haver'egli scolpito nel cuore quel detto dell'Ecclesiastico: Quasi a facie colubri fuge peccata.

A piedi del quadro si legge:

ET FECIT VICTORIAM ALLELUIA.

Evvi in questa Cappella una sepoltura di marmo di mezzo rilievo al piano, ove stà scolpito il sottoscritto epitasio:

Carrafa bic s alibique jaces Diomedis

Mortua ubique jacet, vivaque ubique manet.

6. Questo delizioso luogo, non solo su celebrato dal samoso Sannazaro, mà anche a'tempi nostri sotto il felicissimo governo dell'Eccellentissimo Sig.D.Ga-spar de Haro, e Gusman Vicerè, e Capitan Generale di questo Regno, al quale si devono lodi immortali, per tanti benesici che questo pubblico hà ricevuti da lui, particolarmente d'haver levato li Banditi tutti dal Regno, rifatto le monete ritagliate, e satto stare abbondante, quieto, ed allegro il Regno sutto insino, che morì a' 16. Novembre 1687-come il tutto eruditamente hà notato il Sig. Antonio Bulisson nel Compendio delle vite

338 Guir Da

vice de'Rè di Napoli, e nel sus Giornale

Hiftorico.

Ordinò egli in questo luogo ogn Estate due maravigliosissime seste sopra il mare per solennizzare i nomi delle due Regine, Madre, e Regnante, una delle quali stampai nella mia Posticheasa, cioè quella fatta li 26. Luglio 1684.

Mà per dare un saggio alla posterità di cose sì grandi, ne registrerò quì una delle più maravigliose, che si siano ancora vedute, quale sù alli 25 di Agotto 1685 solennità di S. Luigi per la sesta di Maria Luisa di Borbone Regina di Spagna, la quale festa se non susse sta veduta da più di trecento mila persone, non sarebbe creduta.

Fece dunque fare Sua Eccellenza un Teatro maessoso nel mare lungo 300 palmi, e largo 200 del quale (acciòne resti a' posteri la ricordanza) qui pongo

la figura.

Era dunque detto teatro piantato sopra tanti travi, c' haverebbe portato il peso di qualsivoglia fabbrica, in luogo, ove era tanto sondo il mare, che vi erano intorno 22. Galere della Monarchia, che in quel tempo si trovavano in Napoli; per sare meglio comprendere questa gran machina, basta dire, che si consumarono zoo cantara di chiodi, per assodaria ( 100. cantara sono 10-mila rotola, & il rotolo 33. oncie) sopra que-

DE' FORESTIERI. sto gran teatro, quale su terrapianato, vi erano a due angoli della faccia di Napoli due Piramidi, ò Obelischi di 120. palmi d'altezza, dipinte alle quattro facciate con diverse virtù, quali & viddero più belle la notte per la moltiplicità delli lumi, che vi erano dentro; frà le due piramidi vi era un' arco trionfale di palmi 80. con tale artificio fatto, che all'imbrunire del giorno cadè, e restò in suo luogo uno assai più bello (con lupore) rappresentante l'Iride co' Pianeti. Il teatro era circondato da doppio cordone con fuochi artificiali framezzati da 1200. torce di cera, che fecero effetto mirabile.

Sopra questa gran machina per trè giorni si fecero caccie de' Tori, Caroselli, ed altri giuochi da'principali Cavalieri di Napoli, nobilmente ornati, ove fù Mastro di Campo Don Domenico Marzio Pacecco Carafa Duca di Maddaloni. Tutte le Galere la notte fi allargarono in alto mare, e comparvero con lavorio di fiaccole in tante vaghe maniere, che rapivano gli occhi de ri-guardanti: emularono tutti i Palazzi della riviera quelle Isole vaganti, ed apparirono anch'essi guarniti di tanti lumi, che quasi non si vedevano le muraglie, ad alcuni de'quali si spesero più di 500. soudi di cera, particolarmente in quelli del Sig. D. Carlo Maria Carafa Branciforforte Principe di Butera, Medina, ed altri; oltre alle 'molte migliaja di lumi ad olio. Molto illustraron simili feste tutte le Dame, e Cavalieri, e per così dire tutto il Popolo di questa gran Città, la quale si vide quasi deserta, durante detti giorni d'allegrezza.

## Di S. Maria di Piedigrotta: e del Sepolcro di Virgilio.

A Piè di questa parte del Mon-te, si scorge la divotissima Chiefa se Canonica dedicata alla Gran Madre di Dio, servita da' Canonici Regolari Lateranensi, che per istar situata. presso l'antica Grotta di Coccejo, Santa Maria Piè di Grotta è chiamata, edificara per miracolo di essa gloriosa Vergine, che la notte precedente à gli 8. di Sestembre 1353. apparve ad un Napoletano suo divoto, ad una Monaca di sangue Reale, chiamata Maria di Durazzo, Ad un Romito, chiamato il Beato Pietro di quali stavano in diversi luoghised in una stess'hora furono esortati ad edificare la Chiesa in suo hono-re; siccome piamente su eseguito, celebrandosene perciò la festa agli 8. di Settembre.

2. La Chiesa è grande, e ben tenuta. La tavola della Cappella del Vescovo d'Ariano, in cui è la Passione del

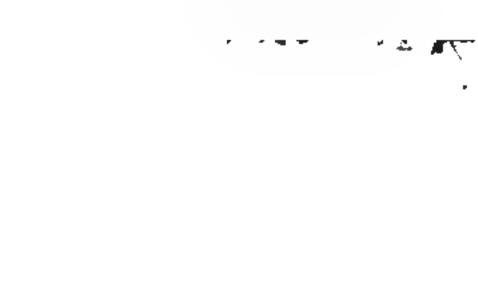

He was a summary a summary of the su

.• .. ٠, ٠. . . . • •

DE'FORESTIERI. 341
Signore, e così anco le quattro picciole
tavole, che qui sono, furon fatte da.
Vincenzo Corbergher Fiamingo, illustre Pittore, e singolar Matematico, che
assistette presso l'Arciduca d'Austria, E
qui in una sepoltura si legge:

Alphonsus de Ferrera Hispanus, ex Camonicis Regularibus Lateranensibus, post multos utriusque militia labores, Gallipoleos primum, nunc verd Arianensis Antifles, adbuc vivens, ne baredibus crederet, sacellum boc praclare are proprio erigi curi in quo diem smustus quiescere posses i censu additio, ut quotidie semel de more celebretur. Vix. Ann. VIC. decessit XXV. die memsis Decemb. M.C.II.

3. Appresso la Torre di detti Padri è un picciol quadro, fatto ad olio, che non si può più bello desiderare, in cui è la Madonna col Bambino nel se-

no: dipintura di Silvestro Buono.

4. Poco lungi dal detto Monistero, e propriamente sovra l'entrata della Grotta, alla rupe ch'è a sinistra di chi entra, è il Sepolcro del gran Poeta Virgilio, siccome lo descrive Francesco Petrarca: Sub sinem susci tramitie, ubi primo videri Gælum incipit, in aggere edito ipsui Virgilii busta visuniur pervesusti operis.

5. Biondo, e Razano dicono, che havendo ricercato questo sepolcro, non poterono mai ritrovarlo. Ed in vero chi no

u hà guida per questo, no'l ritrova, perciocchè appena si vede da chi esce dalla Grotta per la bocca, che risguarda Napoli ; e quindi la rupe è inacessibile; per rittovarlo bisogna andare dalla salita... che conduce a S. Antonio di Pausilipo, ed entrate nel primo Cakno, che a man dritta si ritrova, ch'è del Signor Don. Girolamo d'Alessandro Duca di Pescolanciano; quindi s'entra nella Villa su'I Monte, il quale per angusto, ma comodo sentiero si circonda, e così giugnest sù la bocca della Grotta, dov'è l'accennato sepolero, nella maniera ch' esprime l'ingiunta figura, da me offervata, e delineata.

Mausoleo, e se ben mal ridotta dal tempo, per quanto a me pare, dall'esterno
di trè ordini ottangoli in sorma di cupola, ma piana al di sopra, non tonda.
Il frontispizio che hà porta, e sinestra è
dalla parte della rupe. Mà perche indi
non può entrarvisi, hanno satto un buco dalla parte della stradetta superiore
del Monte, per cui si entra sin un camerino quadrangolo lungo palmi 18. incirca, alto palmi 15. colla sua volta,
in cui sono due spiragli ne'lati, il tutto
lavorato della pietra dello stesso Monte
a quadretti; d'ogn'intorno in detta camera sono de'nicchi, da accendervi sorse lumiere, delle quali hoggi se ne veggono dieci.

De' Forestier 1. 343

7. In mezzo di questa camera erano anticamente situate (come accenna il Capaccio) nove colonnette di marmo, che sostenevano un'Urna parimente di marmo, dentro la quale erano le ceneri del Poeta, con un distico, che recita.

Donato, cioè il seguente:

Mausua me genuit ? Calabri rapuere ? te-

net. nunc

Parthenope : Cecini pascua, ruras

In questo modo dice haver veduto il sumulo Pietro di Stefano, che scrisso delle Chiese di Napoli nel 1560 e lo stesso assermava Alsonso di Heredia Vescovo di Ariano, rapportato dal sudetto Gapaccio. Vogliono alcuni, che dubitando i Napoletani, che le ossa di un tanto celebre Poeta non sussero rubbate, le secero sotterrare nel Castel-Nuovo; Perciò hoggi nè i marmi, nè l'Urna, mà solo il Mausoleo appare; benche non sia della magnissenza di prima. Onde su chi ne scrisse:

Quod scissus tumulus ; quòd frætta sit Urna ; quid inde?

Sat celebris locus nomine Vatis erit.

Di presente nella parte del Monterincontro al forame, per cui si entranel Mausoleo, leggesi in un marmo mezzo sepolto, questo distico:

Que cineris tumulo bec vestigia? Condi-

Illo

8. Si tiene per maraviglia, che sopra la Cupola del Mausoleo, da altri
detto Tempio, vi sia nata come una cozona d'Allori, e se bene due tronchi de'
principali siano stati tagliati, tuttavia vi
germogliano d'intorno; oltre a che il
Mausoleo tutto si vede coverto di mirto, ed edera, che par la natura habbia
voluto sare ancor'ella da Poetessa.

Su'lauri sudetti, spontaneamente nazi, così sche zò D. Pietro Antonio di Aragona Vicerè di Napoli. (nell' Iscrizione, che védesi nell' ingresso della... Grotta, che poi rapporteremo intera nella Guida per l'antichità di Pozzuoli in un'altro libro.)

Virgilis Maronis super banc rupem sur perstisi tumulo spontè enasis lauris coronato, sic lust Arago:

Mantue me genuit, Calabri rapueres,

Parthenope, Cecini poscua's tura, du-

Ecce meos cineres tumulantia saxa coro-

Laurus, rara solo, vivida Pausilipi. Si tumulus ruat, aternum bic monumenta Maronis

Servabunt lauri , lauriferi cineres.

9. Plinio Secondo, scrivendo a Caninio Rufo, dice, che Silio Italico solea andare al rumulo di Virgilio in Napoli, quasi ad un Tempio, e che di quel grand'huomo (come che Silio Gentile era) solea con più religione offervare il Natale, che'l suo proprio Anzi lo stesso Silio, come si comperò la Villa di Cicentone, si comperò anche questa di Virgilio per riverenza del suo rumulo; onde ne cantò Marziale:

Silius bac Magni celebrat monumenta.

Jugera facundi qui Ciceronis babet. Haredem, dominumque sui sumulique à s larssque

Non alium malles nec Mars, nec Cicero. E Stazio medefimo ne lasciò scritto.

. . . . . Maronifque sedens in margine templi.

Sume animum , & Magni tumules at

canto Magiffri.

Ì

Il Capaccio nella sua Antichità di-Pozzuoli rapporta questa medaglia di Virgilio, che egli chiama antica346 Guida.

Hoggi si è messa una nuova lapide contenente l'antico distico del sepolero
di Virgilio, da D. Girolamo d'Alessandro Duca di Pescolanciano, ed è il seguente:

Mantua me genuit , Calabri rapuere , te-

Paribenope, Cecini pascua, rura, Du-

D. Hieronymus de Alexandro Dux Pescolanciani, bujus tumuli berus. P. Anno 1684.

Della vagbissima Piaggia , detta corrottamente Chiaja.

Piedigrotta camminando a dirittura per la riva del mare verso la Città, tutto quel tratto è la deliziosissima Piaggia detta per corrotto vocabolo Chiaja, di aria temperatissima, di sito amenissima, che colla vista di vaghissimi giardini, col diletto di varietà di siori, frutti, e frondi di cedri, ed aranci, che in ogni tempo sioriscono, ricreano l'animo di chi vi dimora.

2. Tutta la piaggia è adorna di magnifichi Palagi, e qui si vedon molti Templi a Dio dedicati, frà li quali è afsai cospicuo il seguente.

## Della Chiesa di S. Giuseppe de' Padre della Compagnia di Giesù.

ili

- Jagittarono i fondamenti di questa nuova Chiesa a' 17. di Maggio del 1666. e su compiuta a' 23. di Maggio del 1673. che s'incontrò nella terza sesta di Pentecoste, nel qual di vi si celebrò solennemente la prima. Messa.
- disegno, viene maggiormente nobilitata, e da' marmi, e dalle dipinture. Vi si veggeno primieramente quattro colonne, che sostengono ne' lati due grandi archi, di pardiglio di Carrara, tutte di un pezzo, alte 27. palmi, e nove in giro, co suoi capitelli, e basi di marmo di lavor Corintio. Corrispondono ad esse quattro mezze colonne dello stesso marmo, co della medesima grandezza trà le basi d'otto pilasti, e quattro mezzi sono di marmo bianco. Il valor delle colonne giugne a quattro mila scudi.
- 3. Le dipinture sono di quattro mani:la maggiore della Tribuna è di Francesco di Maria, molto celebrato in Napoli, e sua ancora è quella del sinistro
  Cappellone. Del Cavalier Giacomo
  Farelli son quelle due, che adornano i
  lati della Tribuna; Quelli de'due lati del
  sinistro Cappellone, sono di Domenico.

P 6 Ma-

4. Non è meno notabile il Pulpito tutto di marmo, e lavorato egregiamen-

te di pietre pellegrine, e preziose.

grestia, vestita da capo in tondo di spalliere di noce d'ottima vena, e migliore intaglio con pomi, e maniglie d'ottone dorato: fornita poi abbondantemente di ricchi vasi, e preziosi parati per servizio dell'Altare. In questa Sagrestia si vede una grande Immagine di S. Giuseppe, e della Vergine Santissima, che tengono per mano il Santo Bambino; opera del famoso Pittore Amato, che nel dipigner Santi havea del divino, ed è stimata un tesoro, qual'ella veramente è.

## Di S. Maria in Portico.

B Ellissena è la nuova Chiesa di S. Maria in Portico, nobilmente ornata, e religiosissimamente serD'e' Forestier. 349
vita da' Cherici Regolari Lucches, detti della Congregazione della Madre di
Dio; la fondazione della qual Chiesaraccogliesi dall'Iscrizione, che stà sù laporta della Chiesa dalla parte interiore,
del tenor seguente:

Felix Maria Urfina Ducissa Sancii Marci, Gravina, & Sermoneia, Comisissa Matera, religiosi in Dei Matrema obsequii, ac in ejus Congregationem eximia charitatis monumentum, Alma Virginis natalibus bos ex paternis adibus Templum a fundamentis erexit, acque fundavis.

Anno Sal. M. DC. XXXIII.

Si è di nuovo ornata con bel frontespitio.

Della Chiesa di S. Teresa de' Padri Carmelitani Scalzi.

per l'architettura è la nuova Chiesa di Teresa de'Padri Carmelitani Scalzi; demolita già la prima, edificata nel 1625, per un legato di Rutilio Gallacino, Canonico Napoletano, per essere stato il sito di questa molto angusto ad ergervi il Noviziato, al cui sine sù questo luogo destinato; per la qual cosa nel 1633, si diede principio alla nuova sabbrica del Noviziato, di cui può

Chiesa è del celebre Cavalier Cosmo Fansago, opera del cui scalpello è parimente la statua di marmo di Santa Teresa, che vedesi nell'Altar maggiore di detta Chiesa.

3. Le Tavole grandi delle Cappelle Collaterali, una delle quali rappresenta S. Anna, l'altra S. Giuseppe, sono opere del famoso pennello di Luca-Giordano, di cui eziandio sono due tavole nella Cappella di S. Teresa, una della medesima Santa con S. Pietro di Alcantara, che se ne vola al Cieso, e l'altra degli stessi in atto di conserve insieme.

4. Sono in questa Chiesa molte infigni Reliquie, cioè del legno della Santa Croce; un pezzetto della carne di Santa Teresa dentro una statua d'argengento; ed un dente molare della medema Santa, e fra le altre, tutte le Reliquie
del corpo di Sant' Amanzio Martire,
mandato da Roma dal R. P. Fr. Emmanuele da Giesù Maria, all'hora Generale di tutta la Congregazione de'Carmelitani Scalzi d'Italia, ordinando, che il
primo Novizio doppo la ricevuta di quel
fanto Corpo, ne riportasse il nome, equesto accadette nella persona di Francesco Maria Terrusio Napoletano, cheprendendo il sagro habito, ne riportò il
nome di Fr. Amanzio di S. Rosa.

5. Il Convento è alla falda di una collina ben grande, e molto deliziosa: questa è tutta de' Padri, li quali oltre al Noviziato, vi hanno eretto due Romitorii, uno picciolo, più silvestro; l'altro più grande insieme, e più dilettevole, edivoto; quivi in certi tempi di maggior divozione si ritirano alcuni Padri a farvi per dieci giorni gli spirituali esercizii, rimoti da ogni sorte di commercio, e tutti intenti alle orazioni, ed alle sante preghiere; facendovi parimente tutti gli altri atti di osservanza, che si fanno nel Convento di basso, della qual cosa fanno segni con una Campanella. del Romitorio, che sempre e di notte, e di giorno corrisponde al tocco della. Campana del Convento-

### Del Colle d'Antignano.

D'Antignano, così detto quasi Ance Agnanum, havendo dirimpetto il Lago d'Agnano. Era un tempo questo luogo celebre per l'aria salurifera, e per le copiose, e ben'ordinate Ville, dove il Pontano hebbe ancoregli le sue. Hoggi l'aria non è stimata più buona, per gli lini, e la canapa, che nel la-

go d'Agnano sudetto si maturano.

Sopra Antignano nella cima del monte è un luogo, detto il Salvatore d' Prospetto, è chiamato il Salvatore dall'antica Chiesa così appellata; dicesi a prospetto, dall'altezza, e bella veduta, ch'egli hà; perciocchè indi si scorge tutto il vicino mar Tirreno con ogni suo lido, che si stende dall' Oriente all'Occidente, con molte Isole;e dal Settentrione vedesi la fertile Terra di Lavoro; dalla parte destra Gaeta, e dalla sinistra Napoli • Hor Giovam-Battista Crispo di Napoli, desiderando havere appresso del suo ricco podere, che possedeva nel medesimo luogo, i Monaci Camaldulensi, ottenne con breve Apostolico questa. Chiesa del Salvatore, e la diede a'detti Camaldoli, e vi aggiunse parte del suo podere, e co'propri danari negli anni del Signore 1585, diede principio alla fab-

De' Forestiani. sabbrica del Romitorio; ad emulazion di cui D. Carlo Caracciolo donò per la medesima fabbrica una buona quantità di scudi. E D. Gio: d'Avalos fratello del Marchese di Pescara ritrovandosi presso a morte, lasciò nel suo testamento a questi Monaci 500 scudi l'anno, con sale condizione, che qui dovessero ergere la nuova Chiesa sotto il titolo di Santa Maria Scala Celi, e ivi fosse poi fepolto il Corpo. E così questo Romitorio su nobilmente ampliato, con... fabbriche magnifiche, ed una pobilissima Chiesa, ornata di preziosissime dipinture, e ricca di paramenti per lo culto divino, degna di esser veduta da ogni curioso, e divoto. Habita in questo Eremo buon numero di Religiosi, e benche il luogo sia solitario, e lungi dalla Città trè buone miglia, la loro esemplar vita fiì, che ogni giorno siano visimii, non. solo da'laici d'ogni condizione, ma anche da altri Religiosi, e Prelati degnisfimi.

J. Ad Antignano segue la Conoschie, Ivogo dal Pontano detto Conicli, ove si scorgono quattro antichi Cimiteri, nelli quali si sepellivano i corpi de' Christiani desonti (secondo il Panvino del suo trattato de Cameteriis) li quali dipoi sono stati convertiti in Chiesa.

#### Di S. Maria della Stella.

Uesta Chiesa trae l'origine da una picciola Cappella, ov'era una miracolosa, e divotissima imagine della Madonna nel luogo ove hoggi è la porta di S. Gennaro, sotto nome di Santa Maria della Stella, la qual l'anno 1553, per ingrandire le mura della Città fù levata l'imagir e posta per alcun tempo alla Chiesa della Misosicordia pin appresso su fabbricata una nuova Chiesa in questo luogo, ove con solenne processione da Mario Carafa Arcivescovo di Napoli su trasserita la sudetta imagine, e su data la Chiesa a PP-Minimi, i quali l'anno 1587. diedero principio alla nuova Chiesa hoggi cofpicua-

Alpilastro dell'Altar maggiore a ma destra si vede la statua di mezo busto di Monsignor Gio: Lurgi Riccio Vescovo di Vico Equense, al quale i Leggisti hanno grad'obbligo per li tanti libri, che hà dato alle stampe, & ivi si vede il se-

guente epitafio:

Aloy/30 Riccio

Acquestris Ordinis Parthenopeo,

Episcopo Acquensis vita integritate,

Doctrina, prastantia pracellenti,

Praclarissimos que majores

Alichaelem Alphonso Primo Constiarium

Vice

ì þ } ŀ

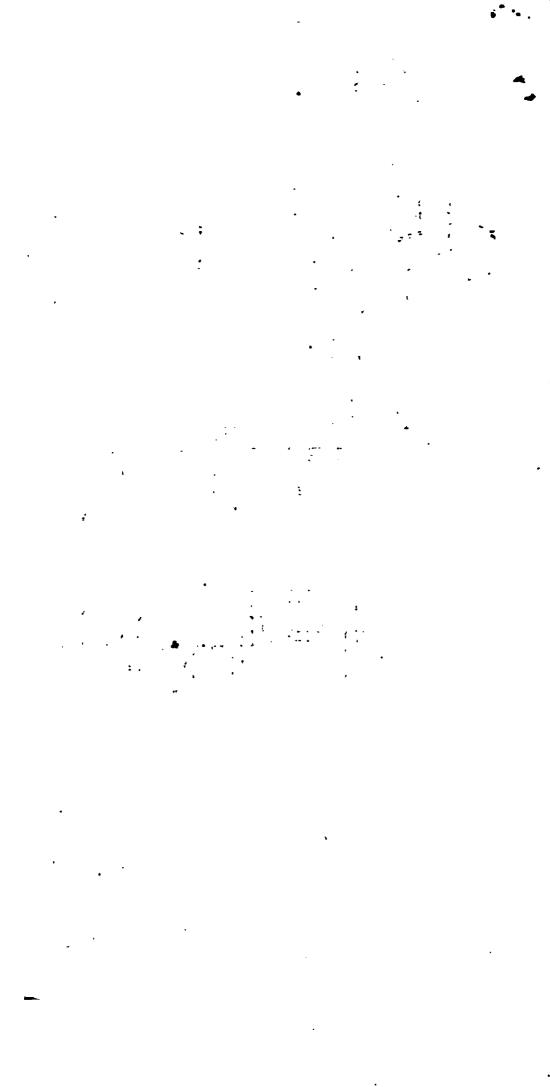

De' Forestieri. 355 Viceprothonotarium, Locumq; Magni Camerarii Tenentem,

Romanos ad Pontifices, Germanos ad Cafares Pro pace Lagatum,

Perloysium posestate distum, nothos ad jus Legitima sobolis asserendi.

Antonium Regis Archrepiscopum; itemques
Michaelem

Gallis Regibus Conventiui Burgundie Presidem,

Viceprothonotarium, Legatum ad summot Regess

Insigni fato monitus pratervecto, Patruo benemerentissimo.

Offavius Riccius Posuis an sal. MDCXXX, Nella Cappella del Crocifisso, ch'è della Famiglia Faenza:

Felix Faenza V «I.D. videns mortales omones, bunc sursac uxoris Angela Indico s
posterorumque ossus quiesum locum in visa paravit. Anno Donnini MDCXXVIII.

In questa Chiesa s'ammirano trè belle Tavole del nostro celebre Cavalier Giacomo Farelli-

# Di S. Maria della Sanità.

I. I L primo Cimitero è quello de Frati Predicatori, li quali colle limofine de Napoletani l'han dedicato alla Gloriosa Vergine Madre di Dio, per un'antichissima figura di lei ivi ritrovata dipinta al muro, dandole il nome

356 G u 1 D A di Santa Maria della Sanità.

2. E' questa Chiesa una delle belle, che sono in Napoli, e per la fabbrica assai fai magnifica d'architettura capricciosa con 13 cupole.

3. L'Altar maggiore stà posto in alto, essendovi sotto un'altra Chiesa, molto antica; è detto Altare molto ricco di pietre preziose, sopra il quale è una famosissima Custodia, ò sia Tabernacolo, dove si vede una Madonna di marmo con Christo in seno, vi si ascende da due lati per gradiate di finissimi marmi conbell'artificio lavorate, e dalla parte del lato destro vi si è nuovamente fatto un bel pulpito di marmo di vari colori.

4. Per la Chiesa si veggono diversi quadri del Giordano, e nella Sagrestia è un picciol quadro, rappresentante il mistero della Santissima Annunciazione; il disegno è di Michel' Angelo Buona-Rota, su poi colorito da Marcello dal

Busto suo discopolo.

5. Nel Cimitero, ò sia Chiesa sotterranea, riposano molti corpi de' Santia Quivi sù il seposero di S. Gaudioso Vescovo di Bitinia, e se ne vede un bell'epitasso di lavoro musaico, benche inparte guasto, nel modo, che segue:

His requiessis in pase S. Gaudiosus

Episs. qui vixit Annis . . . die VI. Kal.

Novemb. . . indist. VI. Questo cimiterio

(Come dicono) corrispondeva con quel-

### DE FORESTIERI. 357 o di S. Gennaro extra mænia, mà fit hiuso da Padri.

6. I Corpi Santi sono, il corpo di Antero Papa, e martire Il corpo di Almachio Martire: quelli di S. Liserato, di S. Fortunato, di S. Ciriaco, di S. Artemio Martiri. Di Santa Benedetta, di S. Metellina, di Santa Cirilla, di S. Venanzia di S. Anastasia Vergini, ed altre. Le teste di questi Santi Martiri si veggono poste in busti di argento; la cui traslazione con grandissi-

ma festa si celebra nella seconda Domenica di Maggio.
7. Nella Sagrestia di questa Chiesa frà le altre cose preziose, vi sono 12.

candelieri di Cristallo di Rocca, contutto quello, che appartiene al servigio dell'Altare della stessa materia.

8. La fabbrica del Convento è di maravigliosa altezza, e grandezza; en nell'ultimo dormitorio, luogo molto elevato, si vede un Giardino con alberi di melaranci, e limoncelli, a cui rimpetto è un bellissimo, ed ampio Refettorio.

### Di S. Maria della Vita.

Iti Carmelitani, li quali similmente colle limosine de' Napoletani, han dedicato alla Madre di Dio sotto il titotitolo di S. Maria della Vita, nel 19 el'unirono coll'antichissima Chiesa S. Vito, satta in lavor musaico con pinture antichissime dentro di una gi ta, ove si sono spesi da 50. mila scue pensa l'Engenio, che S. Maria dell Vita la chiamaron, sorse alludendo la sudetta antica Chiesa di S. Vito.

### Di S.Gennero extra mænia-

I L terzo è quel gran Cimitero nel quale si entra dalla Chies di San Gennaro, edificato da S. Sever Vescovo di Napolimel quale vi si vedo no hoggi molce migliaja de'corpi morti essendoví andato più volte il Sig. Anto nio Bulison per sarne le piante trovoimpossibile poterle diligentemente designare per le tante strade sotterrance, che vi sono, sotto, e sopra, volendovi circa un' hora per vederle rutte. A questa Chiesa nel 885. Sant'Arranagio aggiunse un. Monistero sotto l'ubbidienza dell' Abate, che dipoi fù conceduto a' Monaci Casinensi - Anticamente erano tenuti tutti li beneficiati della Chiesa Napoletana di prometter con giuramento all' Arcivescovo di Napoli visitar ciascun' anno la presente Chiesa. Le parole del giuramento erano tali: Limina Beati Ianuarii singulis annis personaliter visitabes nis prapeditus fuero canonica prapeditione, sic me Deus adjuvet.

DE' FORESTIERI. 359
20. Fù poscia ampliata di molti commodi edifici dal popolo di Napoli, per ervirsene ne'tempi di pestilenza. Ed a postri tempi Don Pietro d'Aragona Vizerè del Regno di Napoli, vi hà fatto molte sabbriche assai magnisiche per tenervi, come in uno ritiro, un Monasterio, e Conservatorio di povere donzelle, e de'poveri vecchi; v' introdusse anco i pezzenti, mà per mancanza dell'entrate questi si sono licenziati, (e nell'anno 1687, vi era un nativo Trapanese di anno 1114, di ottima salute.)

Chiesa molte dipinture a fresco sprimenti le gloriose gesta di San Gennaro, ope-

ra di Andrea da Salerno.

A. Nell'entrare di detta Chiesa afinistra nel secondo pilastro vi è il ricratto di Marco di Lorenzo celebre Macellaro di bianco marmo con il seguenpe Epitasio:

Marco de Lantentio
Provido abundanția Ministro,
Hujusque Regalis Hospitii
Gubernatori,
Qui adbuc moriens, pia liberalitate
Quotidianam pauperibus
Ministrat Annonam.
Hoc memonia signum
Grata Paupertas posuto.

#### Di S. Severo.

I. I Lquarto Cimiterio è quel de Frati Francescani, li quali k dedicorono a S. Severo Vescovo Napoletano, per esser ivi stato sepolto il di lu venerado Corpo, su'l cui avello si legge Saxum, quod cernis, supplex venerare,

viator,

Hic Diviquondam jacuerunt offa Severi.

2. La cagione di questi Cimiteri lungi dalla Città, sù l'antica legge delle 12. tavole, che proibiva sepellire i morti deutro la Città, eccetto, che quelli, li quali doppo notabil vittoria, havessero trionfato. Ed i Christiani non potevano non ubbidire alle leggi de' Romani: se per divozione verso de' Marciri, non havessero sepellito alcuno dentro delle lor proprie case, ò giardini.

3. Si trovano chiamati questi Cimiteri, alle volte Città de' morti, altrevolte Tombe, Casatombe, Catatombe, e Catacombe, ed alle volte Laubula.

Martyrum, Are, Piazze; Furono anche dette, grotte Arenarie, perciocchè molti Romani, ed altri cavavano sotto la terra finattanto ritrovavano quella arena, che noi diciamo puzzolana, frà duri sassi, che venivano à fare sotto la terra varie piazze, che parea una Città sotterranea, co'l ricever però un poco

Dr' Forestiers 361 di luce, che veniva da alto per qualche spiraglio.

4. Furono da Christiani appellati Cimiteri, con voce greca, che signisica dormitori; perciocchè, sperando noi la resurrezzione, più tosto sonno, che morte deve dirsi questa separazione dell'anima dal corpo. Cessata la persecuzione, i corpi de Santi, che si sepellivano ne Cimiteri, surono trasseriti nelle Chiese dentro le Città, e Terre, e nelle medesime si cominciarono à sepellire i Christiani, non nelli sepolcii de Santi, mà nelle stesse Chiese, acciocchè per gli meriti di quelli le anime de sedeli defunti sussero ajutate.

Di Santa Maria della Verità de' PP. Agostiniani Scalzi.

tuita dal gran Padre S. Agostino non può dirsi nuova, mà bensì rinovata, & in questa nostra Città nel corrente secolo dal P. F. Andrea Diez, il qualvenne in Napoli nel 1592, e cominciando a pubblicare questa Risorma, hebbe molti seguaci, e la maggior parte gli stessi Agostiniani; onde crescendo di giorno in giorno il numero de'Resormati, egli unito col P.F. Andrea di S. Gioba alcuni altri Padri suoi compagni, diedicto principio alla sabbrica di questo di-

voto Tempio, non con altro denaro, che quello, li veniva somministrato dalla ca-

zità de' pii Napoletani.

2. Compita la fabbrica, & abbellita da' Padri la Chiesa per mezzo dell'elemosine, sù consegrata da Monsig. Antonio del Pezzo Arcivescovo di Sorrento nel mese di Febbrajo del 1653. come si raccoglie dall'Epitasio, che sù la Porta maggiore di questa Chiesa si legge.

Chiesa diversi quadri d'egregia dipintura, altri di Lanfranco, altri di Giordano. Il Pulpito è stimato nobilissimo per
esser fatto di radici di noce, con un'Aquila di sotto di molta vaghezza, che sà sembiante di sostenorlo. Siccome nobilissima
è la Sagrestia parimente di noce con delicatissimi intagli à sigurine, rappresentanti la storia della vita di Santo
Agostino, e di S. Monica, opera d'un.
Frate dello stess'Ordine.

Nella Cappella Schipana, dedicataal Glorioso S. Francesco di Paola, che
nell'entrare è la prima a man drittasi vede il nobil Sepolcro di quel granLetterato, e Regio Protomedico Mario
Schipano, il quale, raccolse le letterede' viaggi di Pietro della Valle, & ordinate le diede alle stampe, sopra la sepolt ura del quale si legge questo epitasio.

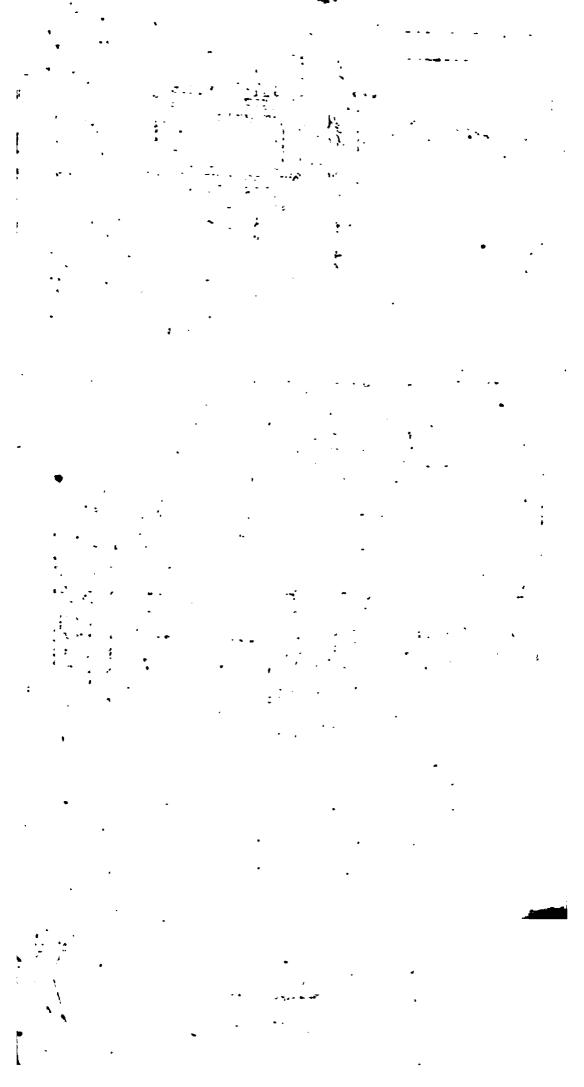



DE' FORESTIERI. 363

Marius Schipanus non semel animo Repetens, quam parata, & procliva defunctorum esses Oblivio, prasumpto haredum officio De privato sibi sepulcro, vivens Consuluit. Anno sacra panegyris.

MDCL.

5. Ancora in questa Cappella vegillustri della famiglia Schipana, fatti di fino marmo a spese del rinomato Mario, conforme si puè vedere dalle loro iscrizioni.

L'anno 1695. si sono posti al core belli nuovi quadri di Giacomo del Pò.

Della Chiesa, detta la Madre di Dio, delli Scalzi Carmelitani.

Vesta Chiesa è molto vaga, su edificata da un Padre Carmelitano Scalzo Spagnuolo, huomo di grani bontà di vita, il quale per le limosine fatte, comprò un Palazzo, e Giardino, S. Teresa.

2. Hà di singolare questa Chiesa. l'Altar Maggiore tutto composto di pietre preziose, con un palliotto d'ordine dorico similmente di gioje, e pietre pre-ziose, cui non è simile in Napoli: nè forse in Europa, e sopra l'Altare un gran.

Tabernacolo, ò sia Custodia colle due porte del coro della stessa preziosa materia, vedendovisi frà le altre pietre preziose moltissimi diaspri, lapislazzali, ed

Agate con lavorio artificiosissimo.

3. Dalla parte del Vangelo si vede la bellissima Cappella di S. Teresa, una delle più cospicue di Napoli, dove si veggono colonne egregiamente lavorate, elopra l'Altare una bellissima statua, d'altezza di sei palmi, tutta d'argento, della Santa Madre Teresa. La volta è ben dipinta à fresco, mà di mano sconosciuta: il quadro, che racchiude la statua d'argento sopra legno è di un palmo, di grosfezza quale si cala con artificiosa machina fatta dal Cavalier Cosmo Fansago.

4. Nelle altre Cappelle si veggono bellissimi quadri, e principalmente inquello della famiglia Ravaschiera, che è ricca di pitture del samoso Santastede, ed è l'ultima à man destra nell'entrase.

dritta si vede il ritratto in marmo del celebre Giurisconsulto Donato Antonio de Marinis, quale lasciò a questa Chiesa la sua libraria, & altre facoltà.

# Di altri luog bi convicini.

Uindi si discende à vedere gli spaziosi, e comodissimi pubblici Granai della Città, nelli qua-

o police la come late requeste, à perov. de mod. herte diviner a con l'arginale, mortue solt des lacopin, che di metalle le dadice.

Interna d'alterna

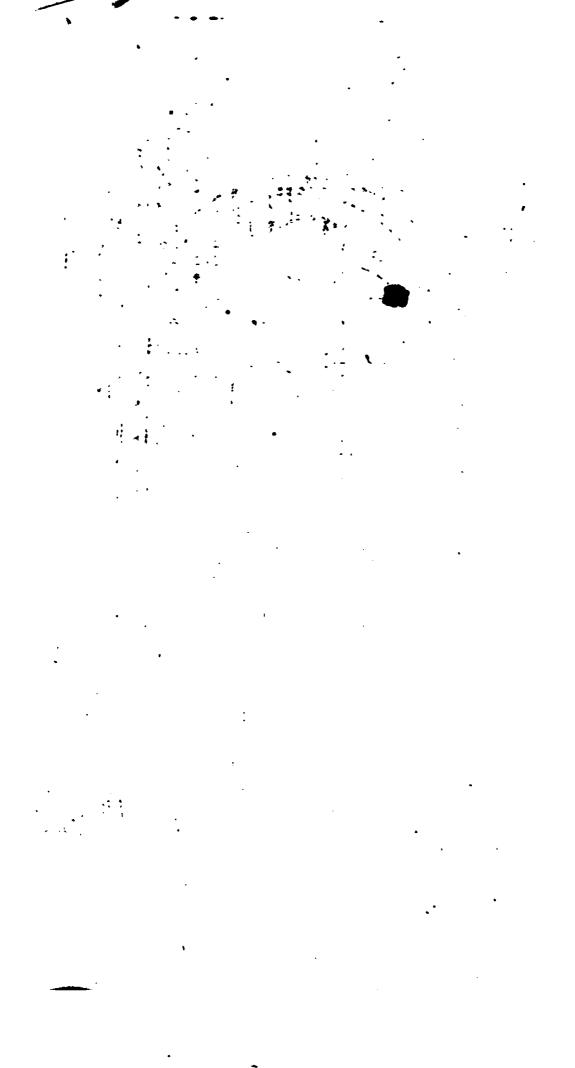

DE' FORESTIERI. 365 li sono molti Ministri, che v'invigilano; e molti, che cotidianamente vi la vorano con ottimo regolamento.

2. Nell'altro a rincontro sono bellissimi edifici, principalmente il Monifiero di S-Porito, dove habitano Monache Benedettine, con grandissima osservanza, e sono delle più nobili samiglie di Napoli. La Chiesa è assai vaga, e magnifica, ricca di argenti, e di parati sontuosi.

3. Più innanzi è la Chiesa di Sans Giuseppe, servita da' Cherici Regolari Minori, di nobil disegno, mà non com-

piuta.

4. Quindi si và alla Concezione de' Cappuccini, Convento assai grande, magnisico, in luogo ameno, e con bellis-

simi giardini.

Jesse Verso la via del monte è il nobilissimo Convento, e la magnisica Chiesa de' Padri Predicatori, detta Giesa, e Maria, con una scalinata di bianchi, e sinissimi marmi, ornata di balaustri della. stessa materia lavorati con tale artisicio, che l'occhio da ogni parte la scorge, turti forniti a prospettiva. Onde tutta la facciata, situata per altro in luogo eminente, apparisce assai bella, ed evvi la seguente iscrizione.

Jesu, & Maria Imparem voto adence, astritis in bello opibus, spe, non marte, feustratus, Ferdinandus Caracciolus Dux Areolanorum, patrisque studiis insistens,

Q 3 Fran

366 G U 1 D A Francijcus bæres Dux Areolanorum. Ann. 613. 10. xxx.

In questa Chiesa si veggono ricchissime Cappelle, ed in quella degli Orsini presso l'Altar maggiore è una Natività assai bella. L'Altar maggiore hoggi è uno de'belli, che siano in Napoli, opera di marmi commessi, fatta da Giuseppe Gallo, costa da dieci mila scudi, e più. Evvi un'Organo colle canne tutte di legno assai mirabile.

### Di Capo di Monte.

Doppo la Conocchia segue Capo di Monte, ove sono bellissime possessioni, e vaghissimi giardini, ed ove si gode un'aria amenissima.

## Della Montagnatha.

Ppresso Capo di Monte, segue la Montagnuolo, dov'è un luogo molto rinomato per la salubrità dell'aria, ed è della Santa Casa della Santisma Annunciatà di Napoli, detto lo Spedale de Convalescenti, in cui si ritiano rutti quegi infermi, che escono dagli spedali della Casa, ò de seriti, ò de sebricitanti, per quel tempo, che loro presigge il Medico, che gli hagovernati. Quivi ammirasi un nobile giardino di semplici, nuovamente piantati-

vi in tempo dell' ottimo governo dell'eruditissimo Governatore Don France-sco Filomarino a benesicio del pubblico, e per agevolare lo studio, & esperienza delli curiosi nella medicina, della quale l'arte Botanica non è picciola parte: dalla cui descrizione mi astengo, havendovi impiegata la sua erudita penna il Signore Abate Pacichelli in uno de'tomi de'suoi viaggi. Quì solamente nerapporterò l'iscrizione:

Horsum bunc Bosanicum multigena à plantarum variesate consitum, ad promovenda Physiologia studia extruendum curavere venerabilis domus Sanctissima An-

nunciète Prefesti.Cal.Ian.1682.

Questo durò poco, poishe li Governatoti l'hanno dismesse l'anno 1695.

Della Chiefa di S. Maria della Providenzas detta i Mirzeoli.

Superia Collina si è nuovamente fa bricato il Monistero di Semaria della Provvidenza, la cui Chiesa anticamente dicevasi de' Miracoli. I Signori Governatori del Monte delle sette opere della Misericordia, esecutori testamentari del su Giancamillo Carcace Reggente, e Fondatore ne hanno havuta la cura: l'acceleramento però devesi alla pia, e sollecita applicazione del Sig. Canonico Carlo Celano, elet-

**4** to

go, la cui fabbrica fù incominciata nel 1662. e terminata nel 1675.

2. La Chiesa è degna di esser veduta e per l'architettura, e per la varietà delle pitture, opere de' primi huomini della professione, tutti Napoletani. La tavola dell'Altar maggiore, rappresentante il mistero della Santissima Trinità, la Vergine, e S. Giuseppe,&c, è del pennello stimatissimo di Andrea Vaccaro. Quella della Cappella della Santissima Concezione a mano diritta dell'Altar maggiore, è opra del celebre Lucas Giordano: l'altra nella Cappella di S. Michele a man sinistra, di Andrea Malinconico.

3. Nella Cappella del Crocifiso se vede l'antica Immagine della B. Vergine Madre di Dio, sotto il titolo de'Miracoli, colla cornice d'argento. Il quadro de'Santi Francesco d'Assis, Domenico, Ignazio, e Filippo Neri, che vedessi in questa Cappella è opera di Francesco Solimene. È quello della Cappella a rincontro è di Andrea Malinconico, di cui sono eziandio gli altri due quadri nelle Cappelle seguenti, e tutti gli altri, che sono nella Chiesa.

4. Per veder questa Chiesa, bisogna, che il forestiere vi sia di mattino, per-che di giorno si tien chiusa.

1

5. Si và di mano in mano questa nobile De' Forestieri. 369 | bile Chiesa arricchendo di argenti, el | preziose, e vaghe suppellettili.

### Della Chiesa di S. Maria degli Angeli della Montagnuola.

luogo, vedesi in aperto, emi nente, ed ameno sito la Chiesa di Sant Maria de gli Angeli, ridotta in nuova e vaghissima forma, tutta di vaghi stuc chi, ed artissiciosi marmi composta pe opera di Fr. Giovanni da Napoli Mini stro Generale de' Frati di San France sco dell'osservanza; se bene hoggi con Bolla del Pontessee Urbano VIII. in luogo de' medesimi Frati, vi sono i Riformari.

2. Vedesi nella facciata di questa... Chiesa una statua di S. Francesco sopra un portico sostenuto da colonne di travertino.

3. L'Altar maggiore è vago, composto di marmi ben'intagliati, sotto di cui si scorge un Christo morto di marmo esquisitamente lavorato. Ed in un de pilastri un pulpito similmente di marmo, sostenuto da un'Aquila della stessa, materia, opera di grande architettura, i tutto del Cavalier Cosmo Fansago, co cui disegno si è riformata, ed abbellita, tutta la Chiesa.

. 4. Nella Cappella del braccio de firo

stro dell'Altar maggiore vi è un Christo dell'Altar maggiore vi è un Christo affisso in Croce, di molta divozione, per esserne stato l'Autore Fra Diego di Palermo degli stessi Frati, morto con fama di molta bontà. L'altre statue di legno, che si veggono nell'Altar maggiore, e nelle altre Cappelle, le hà fatte un'altro Frate, appellato Fr. Diego de Carresi.

figure rappresentanti la vita della Gran Madre di Dio, opera di Bellisario Corensi; fatto a spese de'Principali Signori del Regno, come si può scorgere dalle armi di essi ivi dipinte.

Di Poggio Reale, del Fiume Sebetos e del Yalagio detto degli Spiriti.

Questo Poggio Reale, è un miglio distante dalla Città per innanzi chiamato il Dogliuolo, latinamente Doliolum. In questo luogo stabitava il primo Gentil'huomo della famiglia Sorgente, chiamato Elia, che vi fe un bel palagio col ponte, donde passava il sume. In questo, Alfonso sigliuolo del Rè Ferrante I. vi sè bellissimi edifici, concommode stanze, nelle quali sè dipignere la vongiura, e guerra de Baroni del Regno contra lo stesso Rè, con altri del gni successi, che sino a nostri tempi si veggono

De' Forestier.

gono, opere di l'ietro del Donzello,
di Polito suo fratello. L'architettura.
della fabbrica Reale è di Giuliano di
Majano Scultore, ed Architetto samoso,
come hà lasciato scritto il Vasari. Quivi sono deliziosi giardini, fontane,
giuochi d'acque innumerabili, adornate
di marmi, e statue. Questo era anticamente il luogo del diporto de'Rè passati.

- L'Architettura di questo Real Palagio è formata in quella guisa Quattro Torri quadre sopra quattro cantoni, vengono legate insieme per mezzo di quattro Portici grandissimi, sicche per lunghezza il Palagio viene ad havere larghezza doppia. Ogni Torre ha stanze bellissime, ed agiatissime, sopra, e sotto, e si passa da una all'altra di esse per mezzo di que' portici aperti. Si scende nel Cortile, ch'è in mezzo con alquanti, ma pochi gradi, e si và ad un fonte, e ad una peschiera di acqua chiarissima, quivi d'ogn'intorno sorgon dal pavimento vene, e zampilli d'acqua, per mezzo d'infinite sistolette qui collocate con arte, e sono in tanta copia, che in un subito per diritto, ò per traverso bagnano assai bene i risguardanti. Hoggi questo luogo è mal tenuto, e quasi dirupato. In questo Palazzo la Regina Giovanna II. prendeva le sue delizie.
  - 3. Oltre alle fontane predette, sono

anche nella strada pubblica molte vaghe, e dilettevoli fontane, ornate di
marmi, e conchiglie marine, le quali tutte scaturiscono acqua in abbondanza,
fatte per commodicà, e ricreazione de'
Cittadini. Quivi d'intorno sono altri
vaghi, e nobili giardini, colmi di tante
delizie, che quanto finsero i Poeti qui
pare superato dall'arte.

4. Poco discosto da questi ameni luoghi è il Fiume Sebeto, il quale corre per vari canali, spruzzando l'herbosa-campagna, e di mano in mano crescendo acquista maggior forza; e fatti alcuni tortuosi cammini, e girandoli, tutto in se raccolto passa sotto un bel Pontedetto della Maddalena, ed ivi si unisce col mare 200 passi lungi della Città.

5. E' questo siume molto samoso presso gli Scrittori, e frà moltissimi altri presso Vibio Sequestro nel suo libro De Flaminibus. Virgilio nel 7 dell'Eneide. Columella De re russica lib. 10. Stazio Papinio nel suo primo sylvarum. Pontano nel secondo libro Partenopeo, in quella sua Elegia, che comincia:

Cantabat vacuus curis Sebetbus ad amnem.

Ed il nostro Sannazaro in diversi luoghi, particolarmente nella sua Arcadia ne'seguenti versi:

Amico io fui frà Baja, e'l gran Vesuvie,
Nel lieto piano, ove col mar congiugnes.
11

- Il bel Sebeto, accolto in picciol fluvio.

Et il Guicciardini così argutament cantò:

Non mibi Belga Mosam Rhenum Germanus, & Iftrum,

Aut Ligerim , aut Rhodanum Gallus in aftra ferat,

Auriferumque Tagum dives ne jactes Ibe-

Insuber celerem linquat abire Padum.

Nec tumidi incedant, vasto qued guigites versent

Nilus, & Euphraces, Tigris, & Indus

Namque Sebethus ego, quamvis pauperrimus undis,

Musarum dono transtuli in astra caput .

etenim migrans Musis comitatus Apollo .

Castaliis lymphas pratulis ille meas.

6. Hà questo Fiume una delle suc origini nel luogo detto Cancellara, sei. miglia distante dalle radici del Vesuvio, e cinque dal mare, nella Villa perciò appellata Le Fontanelle, qui si vede un'antro, che distilla dall'alto, e tramanda... insieme dal suolo quantità d'acque, le quali per occulti meati pervengono al luogo detto dal volgo La Bolla, dove per lo frettoloso cammino par che le acque bolliscano. Quivi il fiume è da un

gran marmo diviso, e parte per aque-dotti ne viene alla Città, parte diffon-dendosi per la campagna, forma il pic-ciolo, ma famoso Sebeto, di cui su chi ne scrisse.

Ricco di fama seis povere d'onde-

Ma questa povertà, com'è detto pro-viene dalla lodevole prodigalità, non-

dalla miserabile inopia.

7. Sono per queita causa i terreni delle Paludi di Napoli cosi sertili, ch'è meraviglia; perciocchè in tutti i tempi dell'anno sono abbondantissimi d'ogni sorte d'herbe necessarie all'human vitto. E colla commodità di quest'acque macinano undeci molini, alli quali di-ramasi il Fiume; e quindi ancora av vie-ne, ch'egli pover d'acque apparisce.

# Del Palagio, detto degli Spiriti.

I. Fuori la Porta Nolana trà Pog-gio Reale, ed il Sebeto, nel luo-go anticamente detto il Guafio, è un ro-vinato Palagio, che su di Niccolò Antonio Caracciolo. Era un tempo le de-lizie di Napoli, per gli horti ameni, che haveva, per le fontane vaghissime, giuochi d'acque innumerabili, precisamente di un'albero, che per occulte si-stolette, tanta copia d'acqua dissondeva, che sembrava una pioggia, cosa di gran vaghezza, e meraviglia, e per le dilettevoli

De Forestieri. voli selve, come appare dall'Iscrizione, che caduta dal suo luogo è stata capopiè fabbricata nel muro, che guarda l'are-nosa riva del Sebeto; ella è poeticamente scritta del tenor seguente:

· Nic-Ant-Caracciolus, Vici Marchio, & Cafaris a latere Confiliarius bas Genio Ædes, Gratiis Hortos, Nymphis Fontes, Nemus Faunis, & totius loci venustatem Sebetho, & Syrenibus dedicavit . Ad vita oblectamentum, atq;seceffum, & perpesuum amicorum jucunditatem. M. D. XXXXIII.

Il Palagio è in forma di Cimbalo, ò di galea (come dicono) e vuole il volgo (che presso gli Scrittori non ne trovo notizia) che renduto inabitabil per l'infestazione degli spiriti, sia tovinato nella maniera, che hoggi si vede: per la qual cosa non vi si veggono più delizie, nell'iscrizione annoverate.

3. Che molte Case in diverse parti del mondo sian rendute inabitabili per simiglianti infestazioni degli Spiriti, che vi-muovono tumulti , e v'inquietano gli: habitanti; è cosi certo, ohe la Pratica. Porense della Spagna permette, che il conduttore della casa, il quale non sapeva, prima di prenderla à sitto, tali inquiettadini, possa lasciaria, senza pagarne la condutto della casa, il quale non sapera condutto della casa, il quale non sapera casa della casa, il quale non sapera condutto della casa, il quale non sapera casa della casa della casa, il quale non sapera casa della casa d pigione, come giudicarono Porzio, Covarr.l.4. warrar.resol.c.6.
4. Iddio permette, ò comanda tali

infestazioni, d'in pena de' peceani; ò ad-

eser-

Guida

elercizio de' buoni, ò per altra a noi occulta cagione, come dottamente afferma Martino del Rio disquis. Mag. l. 2. q.27. see 2. num. 16. se sia vero ciocchè il volgo dice di questo Palagio, mi riporto a quei, che dicono haverlo a lor costo sperimentato.

#### Della Villa di Pietra-Bianca.

I Elle falde del fertile, e delizio-so Vesuvio, per esser elleno molto amene, vi hanno edificato vaghi Palagi con bellissimi Giardini, e trà gli altri Bernardino Martirano Gentil'huomo Cosentino, Segretario del Regno. nel tempo dell' Imperador, Carlo V. vi edificò la sua bella Villa, detta Pietra-Bianca, ed in Greco Leucepetra, con bel Palagio, e commode stanze; e trà l'altre cose degne vi è una grotta di maraviglioso artificio, tutta di conchiglie marine, con gran maestria composte, il cui pavimento è di varii, e belli marmi vermiculati, con tanta abbondanza d'acqua viva, che è meraviglia -Onde il sudetto Imperador Carlo V. non isdegnò d'habitarvi prima ch'entrasse in Napoli nel 1535 quando ritornò dall'impresa di Tunesi, come nella seguente iscrizione sii la porta del medesimo luogo.

Hosper, si properas, non su impius Praterient, bog adisseium venerajor, Hic enim

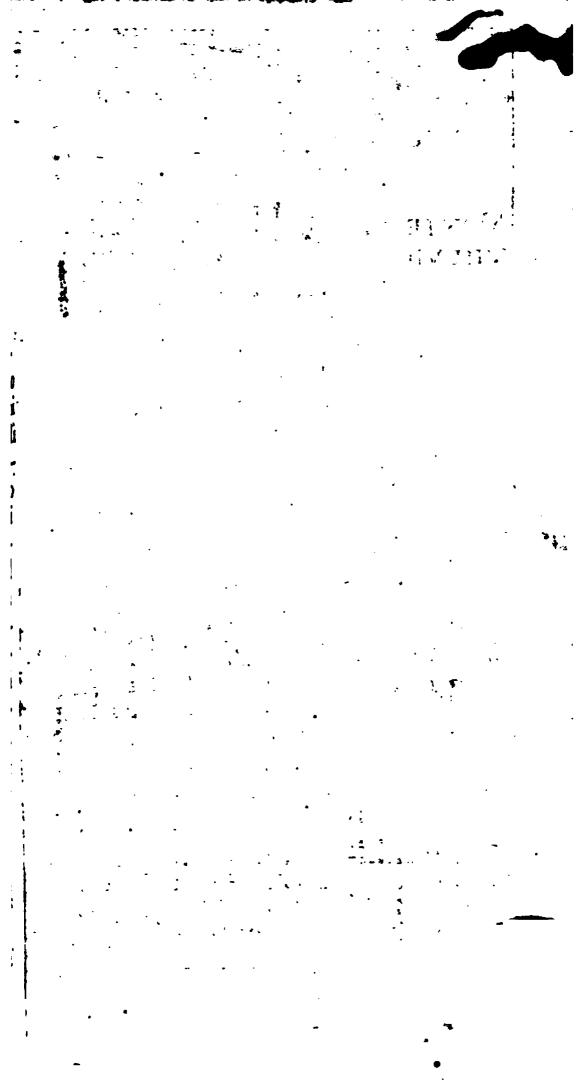

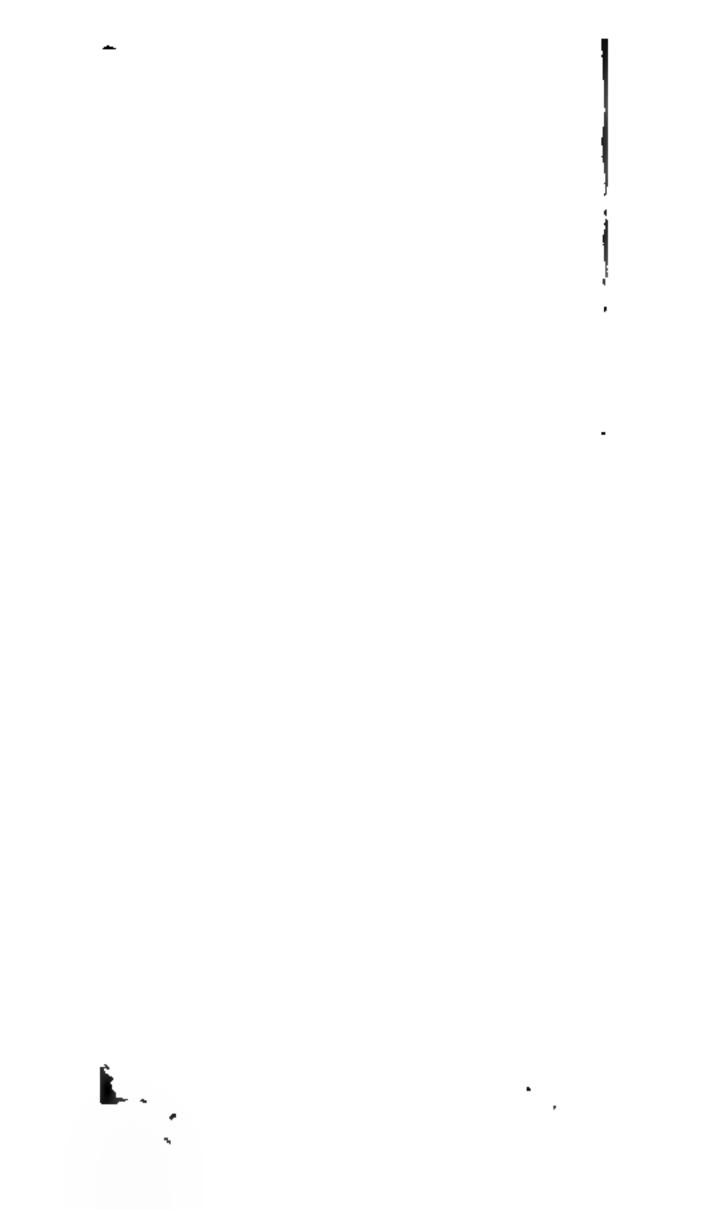

Carolus V. Rom. Imper. dehellata Africa veniens, triduum in liberalisticus opetra gremio consumpsit. Florem sparz 110, 3-vale. M.D.XXXV.

fonte lavorato di conchiglie marine, nel quale stà coricata una bellissima. Aretusa di marmo ignuda, ove si legge un'Epigramma, che così dice:

Que modò Tyrrenas inter celeberrimas Nymphas,

Et prior ansè alias forma Arethusa sui. (Prob dolor) in gelidos dum sagro versa liquores,

Narcisi ingrati duritie bic lachtymo. Haud procul binc surgens substructo fornice terras.

Chratidis ad magni nobile labor opus-Hic mibi de conchis posuit fulgentibus antrum,

Najadum propter > Nereidumque domos>
Hujus ego aternum tanto pro munere nomen>

Quam possum blande murmure sessor :

## Del Monte-Vesuvio.

S Ovrasta alla detta Villa il granMonte Vesuvio, altrettanto samoso per la sertilità degli arbusti, e viti,
le quali generano ottimi grechi, e lagrime mosto dilettevoli al gusto; quanto
per

Guiba

per gli suoi incendii, molto horrendi alla vista, e molto nocivi alle soggette campagne, onde Marziale ne scrisse il seguente Epigramma:

Mic est Pampineis viridis Vesuvius um-

Preserat bic madidos nobilis uva lacus.

Hacjuga, quim Nisa colles, plus Bacchus
amavit.

Hoc nuper Satyei Monte dedere choros.

Hac Veneris sedes, Lacedemone gration illi:

Hic locus Herculeo nomine clarus erat.

Cuncto jacent flammis, & trifti mersa favilla.

· Nec superi vellent boe licuife sibi.

- 2. Questo Monte molte volte hà dalla sua cima buttato siamme; sei primadell'avvenimento del Redentore, ma noncosì formidabili, come le altre 29. doppo il nascimento del medesimo, e queste sono le seguenti.
- Ja prima su al tempo di Tito Vespasiano l'anno del Signore 31. nel primo giorno di Novembre, quando eruttando suoco, cenere, e globbi di miniere sulfuree, e sassi ardentissimi, rovinò
  gran gente, e sè danno notabile alleCittà, e Ville convicine, spiantando afstato Pompeja, ed Erculana antiche Città; e trà que', che vi morirono uno su
  Plinio, fratello della Madre di Cajo
  Plinio secondo, Scrittore della storia.

De' Forestier 1. naturale, il quale trovandosi a Miseno, Città hora distrutta presso Baja, al governo dell'Armata Imperiale, nella notte precedente al primo di Novembre, mentre egli studiava, sentì da sua sorella essere apparica una grandissima, ed insolita nebbia verso il Vesuvio; la qual cosa udita, colse alcuni libri da far notamenti, ed imbarcatosi sù le Galee, che haveva nel Porto, non sapendo, che il Monte di Somma bruciasse, andò per investigare. la cagione dell'inustrato prodigio, e sebene gli akri spaventati fuggivano dal-: l'incendio, egli senza timore volentiers: vi andò, ed approssimato alla Città Pomd peja si accorse dell'incendio ; emener che osservava quanto in quello scorgere a poteva, patendo egli di strettura di petto sovrapreso da gran caligine, e puzza sulfurea, cadde, e morì subito; della: cui morte parla il Petrarca nel Trionfo della Fama al cap-3-così dicendo: Mentre io mirava, substo bebbi scorto

Quel Plinio Veronese suo vicino,

Ascriver molto, a morir po co accorso.

4. La Seconda avvenne nel 243.

5. La Terza fù nell'anno del Signore : 471 · di cui così favella l'Eminentissimo Baronio: Ardendo il Monte Vesuvio nella Campagna, dicono Marcellino, Procopio, che mandò fuori tanta cenere, e si lungi, che comprese quasi tutta l'Europa Di che quegli di Costantinopoli,

ove quella similmente pervenne, tanto sbigottimento presero, che instituirono a' 6. di Novembre un'annual memoria, per placare colle orazioni l'ira Divina. Quindi si può raccogliere quanto di ciò parisse Napoli, non più che otto miglia lontana; perciocchè oltre alle gran pietre, siamme, e ceneri ardentissime, che dal Monte uscivano, erano sì spessi i tremuoti, e le palpabili nebbie, che collo scuotere degli edisci, ciascun Cittadino ne rimase talmente pieno di spavento, che d'hora in hora aspetrava il disertamento della propria Patria. Quale incendio per intercessione di San Gennaro sa rassenato.

6. La Quarta del 685. Ed in questa le siamme, oltre all'havere abbruciato tutti i luoghi convicini, corsero a guisa di siume nel Mare.

7. La Quinta del 983. Nel qual tempo hebbe una visione certo Solitario della dannazione di Pandolso Principe di Capova, raccontata da Pietro di Damiano in una sua Epistola à Domenico Loricato, ed aggiunge molti casi avvenuti circa il Vesuvio, qual lettera è riportata eziandio dal Baronio nell'anno accennato, nel fine della quale e' soggiugne: Or come che simiglianti aperture dalla terra, le quali mandano del continuo globi di siamme, sieno state anzi poeticamente, che teologicamente riputate para

DE' FORESTIERI. 387

te dell'inferno, sì che quel fuoco sia lo
stesso, che l'infernale apparecchiato a'
peccatori; e posto si trovi ancora haver
ciò scritto Teologi non ordinarii, certo
e nondimeno, tali cose esser più tosto simiglianza dell'inferno proposta a' mortali.

8 La sesta accadette del 993. Di cui così ragiona il sovracitato Baronio. Questi anno, come scrive Glabro Ridolso, il Monte Vesuvio vomitò suori gran copia di siamme; ed anche si apprese prodigiosamente suoco in diverse Provincie; & ardendo Roma, la Basilica Vaticana cominciatasi ad abbruciare, sù come piacque a Dio, liberata per miracolo dall'incendio.

La Settima fù a' 24. di Febbrajo del 1036.

La Ottava del 1038.

La Nona dello stesso 1038.

La Decima a' 29 di Maggio del 1139.

La Undecima del 1430.

La Duodecima del 1500.

9. La Decimaterza del 1631. da' 16. di Decembre infino a' 23. una delle più formidabili, raffrenata per l'intercessione di S. Gennaro, Protettore della Città di Napoli, la cui Chiesa ogn'anno nel di sudetto ne rende a Dio le grazie per si miracolosa liberazione-Veramente sù così formidabile; che ruinò 17. Terre, esimpoverì molte samiglie con gran mortali-

382 Gurda

tà d'huomini. Il danno si calculò 5. milioni di scudi.

La Decimaquarta del 1660, nel mese

di Luglio.

10. La Decimaquinta nell'1682. dal-li 14. d'Agosto di Venerdì insino al Mercoledì 26. dello stesso mese; quando il Vesuvio si sè vedere così formidabile, che non vi su petto costante, che non s'intimorisse, comparendo le di lui horribili fiamme tanto più ardimentose, quanto che il Sole per due giorni intieri sotte dense nubi si ascose: 4. giorni cotinui per venti, e più miglia s'udirono i rimbombi delle squarciate viscere del Monte, e per tre hore tremarono le mura di molte case di Napoli, ancorche otto miglia dal Vesuvio lontana; Onde si può dedurre quanto di peggio avvenisse a' luoghi vicini al Monte, perciocche oltre al tremuoto gittò delle sossocate mebra all'altra parte del vicino monte più alto, trabocco nella Selva d'Ottajano, ed incendiolla, per la qual cosa tutti gli habitanti di quel contorno ritiraronsi in-Napoli discacciati dalle minaccie delle fiamme cadenti, dalla intollerabile puzza del solfo, dalla grandine delle infuocate pomici, e dalle ceneri, che connuovo portento tentavano di farsi sepoltura de viventi.

11. La decimasesta alli 26. Settembre 1685. la quale sù sì tremenda, che De' Forestier: 383

coltre di tanti tuoni, che per otto giorni
fi udirono da più di 20. miglia, facendo
disabitare li paesi vicini; dubitavano di
Napoli per molti tremuoti, che evidentemente si sentirono, e con tanto empito.
L'altezza della siamma, che la notte si
vedeva, illuminava, come se susse stata
Luna piena, e si alzò una nuova Montagna, quale superava l'altra in mezo quel
gran vacuo.

La 17-shì a'17-di Decembre 1689 quale durò molto tempo, & alzò la sua nuova montagna di mezzo più di 500- palmi, come viene notato nelli giornali del Signor Antonio Bulison, quale sù di persona ad osservare mentre essa era-

nel suo furore.

La 18. sù a' 6. Aprile 1694. la quale più di tutte l'altre dopò il 1631. sù spaventevole; perciocchè dopo haver per alcuni giorni mandato i suoi soliti mugiti, il 13. del mese si vidde scorrere una materia di liquesatto bitume, e in tanta copia, che se ne potrebbe formare altra montagna, correndo giù più di 5. miglia.

La 19. fù a' 4. Agosto 1696. la quale buttò tanto bitume dalla sua bocca del montenuovo, che ne corse sopra l'altra per più d'un miglio, e restò affatto la sua bocca atturata, come l'hà yeduto il Sig. Antonio Bulison, il quale di tutti gli avvenimenti di questo celebre Monte ne hà composto una lunga, distinta; e verilica dissertazione. Per

Per tutti questi apprenimenti con gran senno oprò, chi nel Casale detto Resi na, alle salde del Vesuvio sè incidere in marmo la seguente iscrizione.

Posteri, Posteri, vestra res agitur. Dies facem prafert dies , Nudius perendano-Advertite: Viciès ab satu solis, ni fabulatur Historia, arsit Vesevus, immani semper clade basitantium; ne posibac incersos occupet, moneo. Userum gerit Mons bics bitumine, alumine, forro, sulphure, auros argento, nitro, aquarum fontibus gravemi serius, ocyùs ignescet, pelagoque influente pariet; sed ante parturst - Concustur; cencutitque solum : fumigat , coruscat , flammigerats quatit aërem, borrendum immugit, boatstonat, arcet finibus accolas . Emigra dum licet : jam jam enitstur, erumpit, wixsum ignelacum evomit; præcipiti ruit ille lapsu , seramque fugam præversis . Si corripit's actum est's persisti. Anno sal-M. DC. XXXI. Kal. Jan. Philippo IV. Rege, Emmanuele Fonsega, & Zunicas Comites Montis Regii Pro-Rege (Repitits superiorum temporum calamitate, subsidiisque calamitatis > bumanius > quò munificentias) formidatus servavit, spresus oppressit incautos, & avidos, quibus Lar, & Supellex vita potior. Tùm tu, si sapis, andi clamantem lapidem. Sperne larem, sperne sarcinulas, mora nulla, fuge. Antonio Suares Messa > Marchione Vici , Prafesto viarum.

Del

#### Delle più ragguardevoli Biblioteche, cost pubblichescome private della Città di Napolia

Escritte le cose più insigni, e le Chiese più principali suori le porte di Napoli, hò voluto qui aggiungere la notizia delle più ragguardevoli Biblioteche, così pubbliche, come private della stessa Città: cosa molto desiderata da'virtuosi forestieri, alli quali per quanto posso intendo di dar piena sodisfazione. Elleno sono le seguenti, messe coll' ordine dell'Abecedario, perche si trovino più facilmente.

1. SS. Apostoli de' Chierici Regolari. Quivi è una famosissima Biblioteca in un vaso molto spazioso con bellissima simetria disposto. Vi sono volumi di Autori molto rari, e di tutte scienze. Rincontro a detta Biblioteca è un' Atchivio di scritture antichissime : e particolarmente vi sono la Gerusalemment del Tasso, di mano del suo celebratissi, mo Autore: alcuni manoscritti di Giacopo Sannazzaro, e del Cavalier Marini, famosissmi Poeti Napoletani, e di altri.

2. S. Angelo a Nido. Libreria publica si è collocata quella insigne, e copiosa Biblioteca secondo la dispositione del gran Priore del Baliaggio di S. Ste-

fano

fano F.D. Gio: Battista Brancaccio, in essecuzione della volontà testamentaria delli 2. ultimi Signor Cardinali Francesco Maria, e Stefano Brancacci suo Zio, e fratello, acciocchè serva per uso del commune. Havendo lasciato per l'edificazione del vaso doc. 4. m. e più di docati 600.l'anno per compra di nuovi libri, e per pensione de'z. Bibliotecarj. Al qual carico è stato destinato il Signor D. Sisto Cocco Palmerii fratello del Vescovo di Malta, in primo luogo con soldo di 12. scudi il mese, e il secondo della metà, con peso però della. messa ambidue. Si è aperta per la prima volta il 29. Settembre 1690.con gran giubilo de'Letterati tutti, e vi su anco il Signor Vicerè.

3. D. Biagio Altimari Regio Configliero, del Cilento, noto per la famosa compilazione delle Prammatiche del Regno, e per l'opere legali dare allempe, hà la sua libreria copiosa di libri legali, historici, e di erudizioni; madi Genealogie, ed Armi di famiglie nobili copiosissima. Havrà più di trecento volumi di famiglie del Regno di Napoli, di Sicilia, d'Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Grecia, Germania, Polonia, ed altre parti del mondo, in lingua Italiana, Latina, Spagnuola, Francese, e Tedesca, così stampati, come manoscritti al numero di circa tremi-

Dr' Forestrer. 357 mila volumi. Vedrai fra poco di questo Autore un libro, che contiene molte curiosità del Regno.

4. La Libreria del Dottore Gaetano Ajeta, è assai considerabile per la moltiplicità de' buoni Autori; li volumi de' quali ascendono sopra ad otto mila. Vi è di singolare un'opera di Dante incarta Pergamena sigurato di mano del Zingaro, stimato ducento Zecchini.

5. D. Marcello Bonito: Marchese di S. Giovanni, Cavaliere dell' Abito di Calatrava: La sua Libreria è molto rara per molti manoscritti, particolarmente delle cose appartenenti al Regno di Napoli da Carlo d'Angiò a questa parte; e per conseguenza dissicili a ritrovarsi in altro Museo.

detta dal volgo S. Efremo nuovo. Inquesto Convento è una nobile Biblioteca di scelti libri, donati loro da Don Giovam-battista Centurioni, virtuosissimo Cavalier Genovese, il quale per far questa scelta mando in diverse parti d'Europa Don Antonio Clarelli Lettor di legge in quest'Accademia Napoletana, ed huomo eruditissimo dell'età sua. Dentro questa libreria è la seguente iscrizione.

D. foanni Baptista Centurioni Patritio Genuensis practarissimo, Neapolitana Provincia Frattes Minores Capuccini ob do-

R 2 ns.

matam buic Coenobio locuplesissimam Bibliothecam pro virum imbesillitate s exiguum ad tam insigne beneficium hoc grati animi monumentum s eternum pro tambene de se merito deprecaturi posue-

7. Collegie de Padri Giesuiti. Sono in esso due copiosissime Biblioteche. La più ragguardevole è quella, in cui non sono altri libri, che degli Autori della Compagnia, coverti di pelle rossa. Possede questo Collegio un' annua entrata per compra de' libri nuovi: & al presente si è terminata una fabricamolto magnisica per riporvi tutti li libri. Le scanzie sono già terminate l'anno 1695, al certo le più polite, che sorse si sano in Europa, di noce, oliva, ed altri legni, e di singolare maestria.

so Giulio Capone già lettore prima; rio nella Napoletana Accademia, famoso per tauti libri stampati; raccolse una copiosissima Biblioteca di dodecimila e più voluni, la maggior parte attenenti alle leggi, se ben non ve ne mancano di Teologia, de'SS. Padri, e di storie: hoggi è in potere del Dostor Ansonio Romano, nipote del desonto Giulio Capone sovr'accennato.

9. Lorenzo Crasso Barone di Pianura, Giurisconsulto, Historico, e Poeta celebre per la sua dottrina, e per l'opere date alla luce, notissimo à tutte les

Ac-

Accademie e Letterati d'Europa, nonche dell'Italia: hà una copiosissima libreria di volumi d'ogni genere, ed in particolate è abbondantissima di manosferitti, trà li quali sono quattro tomi di mano del Cavalier Giovam-battista Marini. E'una delle belle Biblioteche del Regno, intorno alla quale egli hà speso molte migliaja di scudi, per haver libri, che sono ratissimi, e'l numero de quali è sopra sai mila.

. 10. S. Domenico Maggiore. Evvi una celebre libreria de' PP. Predicatori piena di volumi di nobili Autori, ed in. numero non ordinario, frà gli altri un manoschimo di S. Remigio, che vien citato più volte da S. Tomaso. Scrisse già: Franceleo. Suertio nel libro intitolato Abena Belgica, che per accreseimento di questa libreria da Eugenio Pontano figliuolo del dono Gioviano fustero stati domati, non pochi libri, ch'erano stati di suo padre. Nella Cappella già cella di San Tomaso d'Aquino, vicino alla detta libreria confervasi un manoscritto della stesso Santo sopra S. Dionigi De Calefii Hierarchia già da noi. accennate.

Torre, e nipote del fù Sig. Cardinale Assanio Filomarino Arcivescovo di Napoli, conserva nel suo Palagio una libreria non ordinaria; poiche hà libri;

The Val

k 3 nu-

numerosi; e peregrini; raccoki dallaf.m.del Zio, và continuamente aggiun-

gendone degli altri.

12. Reg. Cons. Pietro Fusco Per libri legali la sua libreria, che sarà d'otto mila volumi, hà poche, che la pareggino-Ella è situata nella propria casa, che si rittova e Ponto, posta, dove anticamente era il teatro di Nerone.

13. Gietà Nuova, Casa professa de PP, Giesuiti. Quivi è una Libreria di molta considerazione, essendovi libri, che dissicilmente si trovano altrove, toccanti tutte le scienze, e varie lingue, e ve ne sono alcuni di lingua Cinese. Tiene annua entrata per compra di libri nuovi.

14. S. Giovanni a Carbonara degli: Eremitant di S. Agostino. In questo Convento è una copiosa Libreria, abibondante di libri di molte scienze, particolarmente di Autori antichi, ratcolti dalla gloriofa memoria del Cardinal Seripando, la maggior parce postillati di fua mano; oltre a: manoferitti del: medesimo Catdinale, precisamente al-: cuni, dhe sono concernenti al Concilio. di Trento; quindi hebbe molte notizia il celebre Cardinal Pallavicino per fare la sua storia del detto Concilio. Vi sono innoltre alcune cose in lingua Arabica scritte nelle corteccie degli alberi. Que-Ra Libreria vien celebrata per cosa singolaDE' FORESTIERIO 391 golare dallo Svertio, che lasciò registrato, ritrovarsi in essa i libri dell'erudito Giacomo Patrasio, che su Maestro del Cardinal Seripando.

15. Girolamini, così detti in Napoli i Padri dell'Oratorio di S. Filippo Neri, li quali hanno una Biblioteca numerossisma, e di libri non ordinari, quali

vanno tuttavia crescendo.

tuo della G. C. della Vicaria, degno figliuolo del gran Giacopo Galeota, celebre Ministro di questo Regno, hà una Biblioteca abbondantissima di scelti libri legali, e di altre scienze, ed in particolare di manoscritti di giurisdizione, e di altre somiglianti materie eccede il numero di otto mila volumi.

17. S.Lorenzo, Convento de' Padri Minori Conventuali. Quivi è una stanza grande, abbondante di libri di ogni

scienza, e di buoni Autori.

dente del S.R.C. possiede una libreria di trè stanze di scelti libri d'ogni scieza, intorno la quale hà speso più di dieci mila scudi: vi sono libri, peregrini, particolarmente di lingua Greca, Araba, & Ebrea.

19. Di S. Martino de' Certofini. Questa libreria è riguardevole per la sceltezza de' buoni libri, anco per le bellescanzie di noce nera con capricci d'intagli dell'invenzione di Fr. Bonaventu-

R 4

Gursa

ra Pressi dello stesso Ordine, in quella li Padri hanno spesi da sei mila scudi-

20. Monte Oliveto. In questo magnifico Monistero è una libreria considerabile lasciata dal Rè Alfonso II. di Aragona per beneficio pubblico, come dalla iscrizione, che si legge nella facciata di fuori di detto Monistero del seguente tenore:

Pris ad Dei culmen fludiis ne vel hora frufira teratur, Bibliothece locus ereclus.

De' libri lasciari dal mentovato Rèssi veggono hoggi i seguenti scritti in pergamena:

per mano di Mattia Moravio nell' anno 1476. con diversi disegni, e sigure. Un'altra in soglio grande, divisa in due tomi. Homelia per annum in due tomi. Le opere di S. Bernardo. Etimologia di S. Isidoro. S. Girolamo in Isaja, e le sue Epistole. Vocabolario Ecclesiastico. Leggenda de' Santi. Sermoni de' Santi. Sermoni Domenicali, e seriali. Commentaria in Psalmos David In Genesim. Marchisni in mammotredum. Vita Sanctorum in soglio grande, in due tomi: e così molti altri parimente scritti in pergameno, degni d'esser veduti dagli amatori dell'antichità.

Cancellaria, nobile della Città di Scala, s Napoletano, hà una copiosissima libro-

y

DE'FORES PIER 1. 393 ria di quasi tutte le scienze, costera di circa settemila libri.

fona versata nelle lettere, e di non vubgare erudizione, tiene una copiosa Biblioteca di libri di varie scienze, e particolarmente d'historie, e di critica, così Latini, come Italiani, fra' quali vi è un gran numero della stampa dell'accurato Giolito, havendogli con particolar applicatione raccolti, e continuamente le và accrescendo, anco di sigure, e disegni preziosi.

23. S. Paolo de' Chierici Regolari, detti Teatini: questi Padri, oltre ad una libreria di considerazione, hanno à rincontro di quella un'Archivio, dove se conservano diversi manoscritti di varii

celebri Autori, anco di Paolo IV.

menicani. Considerabile è in questo Convento la libreria, e per li buoni Autori, particolarmente de' SS. Padri, de' Teologi scolastici, e morali, ed altri di varia erudizione; ascenderà al numero di sei mila volumi.

Benedettini; quivi è una libreria, nella quale, oltre al numero de' libri di qualunque scienza, vi sono manoscritti, che.

in altre non si zitrovano.

26. P. Diego Seria Regente di Cancellatia pollecte una Bibliotega copioG ultip A

nnima di libri peregrini di legge, d'histo-

27. S. Teresa. Convento de' Padri Scalzi Carmelitani; quivi in una stanza Iuminosa, e ben disposta, è un'amplissima Biblioteca, dove sono libri di tutte sorti di scienze, e per l'accrescimento tiene a questo essetto un'annua entrata.

della Congregazione de' Pii Operariio Questo Padre, che hoggi si ritrova di stanza in S. Nicola Chiesa di detta Congregazione, tiene per suo uso una copiofa, & esquistra libreria; la maggior parte de' libri sono Santi Padri, ed Espositori sopra la Strittura, non mancandovi libri di storia, e di erudizione; & allagiornata li và moltiplicando.

poletano, huomo di grand'erudizione, filmatissimo da tutti i virtuosi, tiene una copiosissima libreria tutta scelta de' più famosi Autori, che si possono raccogliere, havendone fatti venire a qualsivoglia prezzo da tutte le parti di Europa, con spesa di molte migliaja di scudi, d'ogni genere, e d'ogni linguaggio, de quali egli n'è possessori, particolar de' Greci, Latini, Frances, e Inglesi, havendo con particolar cura procurato d'haverne delle migliori edizioni, e con note, fra quali ve ne sono con postille di mano propria di Scaligero;

DE' FORESTIERIO di Hiensio, di Sciopio, ed altri; e cona da sopra 15. mila volumi, è una delle più scelre d'Italia, quale viene riferita da molti huomini di grado ne' loro viaggi, come dal P. Mabilone, dal Detcore Burnet, ed altri-

# Notizie generali del Regno.

D'Er compimento di questo libro darò breve notizia di tutto il Regno, e per prima saprà il Lettore, che Tiene la Città di Napoli 37. Casali, li quali fanno un corpo con essa, godendo anch'essi delle immunità, privilegi, e prerogative di lei Di questi Casali ve ne sono molti di grandezza, e di numero d'habitatori, che somigliano compite Città, e sono situati in quattro Regioni, 9. ne sono quasi nel lido del mare. di Capo di Chio, e di Capo di Monte: ed 8-nelle pertinenze del Monte di Paufilipo.

2. Questo Regno è circondato da ere Mari; cioè dal Tirreno, Jonio, ed Adriatico per tutto il contorno, salvo che da Greco, e Tramontana, donde confina collo Stato di S. Chiesa, il cui circuito: è di 1468. miglia, cominciando dal siume Usente di Terracina, girando per la capo di Spartivento, ch'è nella. fine di Calabria, e d'Otranto, fino al

fiu-

hume Tronto, girando per Tramontana, e ritornando al medesimo siume Usente, la di cui lunghezza è miglia 450.

3. Sono in questo Regno sette Provincie, hora divise in dodeci, nelle quali sono 144. Città, e stà Castelli, — Terre 1778. vi sono in dette Provincie 21. Arcivescovadi, e 123. Vescovadi, delli quali sono Juspadronati del nostro Rè S. Arcivescovadi, e sedici Vescovadi, conceduti a Carlo V. Imperadore da Papa Clemente VII. nel 1579. a'29.

di Giugno.

4. Era, come già si è detto, questo Regno divilo in secre Provincie principali, cioè Terra di Lavoro, Contado di Molise, Capitanata, Apruzzo Ultra, Yetra d'Otranto, e Calabria: si ritrova. al presente distinto in dodeci, e sono le seguenti: La prima Provincia è Terra di Lavoro y detta anticamente Campagna Felice; la seconda Principato Citra, detta prima i Picentini con parte della Lucania; la terza Principato Ulera, ov'era il Sannio, e gl'Irpini; la quarta Basilicata, che chiamavasi Lucania; la quinta Calabria Citra, detta de Brutii; la sesta Calabria Ultra; parte della Magna Grecia; la settima Terrad'Orranto, che anticamente dicevasi Japigia, Hidrunco, Messapia, e Salentina; la ottava Ferra di Bari, nominata pen lo paffato Puglia Peucetiai, la nonale ApruzDe' Forestier 1.

Apruzzo Citra; la decima Apruzzo Ulra, come à dire di là dal fiume Piscara, e queste due Provincie con commune vocabolo furono dagli antichi connoverate nel Sannio, e più frescamente dette Aprutium; l'undecima è il Contado di Molise, pur de'Popoli Sanniti; la decimaleconda, ed ulrima Provincia del Regno è Capitanata, dove era la... Dannia, e la Japigia co'l Monte Gargano, hoggi chiamato il Monte di S. Angelo. La giustizia in queste Provincie s'amministra da un Preside con tre Regii Auditori, con l'Avvocato, e Procurator Fiscale, e con l'Avvocato, e Procurator de'Roveri. E' vero però, che, quantunque siano dodeci, in dieci solamente di quelle rissede il Preside con la Regia Audienza. La ragione di questo. è, che da' Tribunali, che sono nella. Città di Napoli, viene amministrata la giustizia alla Provincia di Terta: di Lavoro, in cui si ritrova situata. Due altre Provincie, perche a rispetto dell'altre comprendono poco nuntero di Città, e Terre habitate, hanno una Regia... Audienza: questa è in Capitanata, Contado di Molise, che da un solo Tribunale sono governate.

In Teramo dopo lo sterminio de'banditi d'Apruzzo si è formata un'altra.

Udienza.

Giascheduna di queste Provincie, è stata dal Cielo di qualche particolar

pregio arricchita. Si tralasciano le miniere del solso, e dell'alume con le terme medicinali, che si ritrovano nel territorio di Pozzuoli Città di Terra di Lavoro, perche sono vulgari, e note: di esse hò discorso a parte nel tomo della Guida de'Forestieri per detto luogo.

6. Nel territorio di Cosenza in Calabria Citra, sono diverse miniere d'oros di piombo, di sale, di alume, d'alabastro, di marchesita, e di Talco. Calabria Ultra và famosa per l'esercizio della lana, e della seta, con la quale si tesfono velluti in gran copia: si pregia ancora per l'acque prodigiose de fiumi Crati, e Busento; il primo hà virtù di. render biondi i capelli, e le lane. il secondo d'annerirle. In questa Provincia allignano i canneti di zuccaro, ed in una valle di essa da'tronchi degli alberi, e dalle frondi si raccoglie manna, chedi notte dal Cielo si distilla come la rugiada.

7. Il territorio della Città di Matera in terra d'Otranto, produce il Boloarmeno, e la Terra sigillata.

8. In Apruzzo Ultra si produce così copiosamente il Zassarano, che li Citsadini dell'Aquila ne cavano di prositto da 40-mila docati l'anno.

9. In Principaro Citra scorre il siu-, me Sele, che tien proprietà di mutare in salso tutto ciò, che in esso si pone, con-

fer-

fervando il suo colore. Molte, e molte altre prerogative, per osservar la brevità, si tralasciano.

10. L'Isole del Regno sono sette, cioè Nisita, Ischia, Procida, Capri, Bal-

li, Lipari, e Tremiti.

11. I Fiumi del Regno sono 148 ma i più notabili, e samosi sono 13. cioè Volturno, Garigliano, Tronto, Piscara, Sangro, Tortore, Candeloro, Usente, Vasento, Acrisino, Sarno, Sele, Riofreddo.

Agnano, Averno, Lucrino, Licola, Fufaro, Patria, Lesina, Varano, Focino, Andronico, Ansanto, Vignola, Perito, e Baccino.

13. I Porti, e Promontori principali del Regno sono sette, come Napoli, Baja, Mare-morto, Gaeta, Trani, Brin-

disi, e Taranto.

14. Li Signori de Vassalli di questo Regno sono 935. delli quali ne sono. 119. Principi: 156. Duchi: 173. Mar-, chesi: 42. Conti: e 445. Baroni.

# CATALOGO DELLE CHIESE,

Che fono in Napoli.

Le Parrocchie sono 34.

Rcivescovado. S. Agnello.

S. Angelo à legno-

S. Anna di palazzo.

S. Arcangelo. S. Caterina.

S. Eligio.

S. Gennaro all'Olmo a'Librari.

S. Giacomo degl'Italiani.

S. Giorgio de'Genoveli.

S. Giorgio Maggiore.

S. Giovanni in corre dentro la Giudea.

S. Giovanni in Curia.

S. Marco vicino la Solitaria.

S. Maria dell'Affunta.

S. Maria dell'Affunzione.

S. Maria à Cancello.

S. Maria della Catena à S.Lucia.

S. Maria in Cosmedin à Porta nova.

S. Maria maggiore.

S. Maria della Misericordia.

S. Maria d'ogni bene-S. Maria à Piazza. S. Maria della Rotonda à Nido. **S. Ma**ria della Scala. S. Matteo sopra la strada di Toledo. S. Pietro, e Paolo de'Greci. S. Sofia. S. Tomaso Apostolo vicino la Vicaria. Le Chiese Beneficiali, & altre sono 134. S. Agata agli Orefici. s. Agnello vicino la Loggia. s. Andrea Apostolo de'Magazinieri vicino Seggio di Nidos. Andrea degli Scopari vicino la piaz-• za della Loggia. s. Andrea vicino al Tempio delle Paparelle. s. Andrea dentro il cortile di s.Pietto i ad Aras s. Angelo à Nido. s. Anna de Lombardi vicino Monte Oli-· veto. ss. Annunciata vicino porta Capuana. s. Antonio Abate, al Borgo. s. Aspremo à seggio di Porto. s. Basilio à mezzo Cannone. s. Biagio a'Librarie s. Biagio alla Giudea. s. Bartolomeo vicino al teatro. s. Bonifacio vicino l'Annunciata. s. Caterina de' Celani vicinois.Giovanni maggiore. s.CaCaterina vicino la Loggia.

s. Caterina de'Pellettari al mercato.

s. Caterina, e Paolo vicino l'Arcivescovado.

s. Caterina de' Trenettari al seggio di Porta nova.

s. Caterina vicino la Parrocchia della...
Rotonda.

s. Cecilia vicino al s. Monte della Pietà. ss. Cosmo, e Damiano de'Barbieri.

ss. Cristofaro, e Giacomo vicino s-Maria della Nova.

s. Croce in mezzo al mercato, ove su decollato il Rè Corradino.

s. Croce, Chiesa de' Confrati bianchi vicino s. Agostino.

s. Croce vicino il vico de'Scassacocchis. Donato vicino s. Marcellino-

s. Eufemia vicino i Girolamini.

s. Erzsmo a'serri vecchi.

s. Francesco de'Cocchieri alla porta di s. Gennaro.

s. Francesco vicino i Lomieri.

s. Giacomo juspadronato de' Mormili vicino s. Eligio.

s. Giacomo de Panettieri.

s. Giacomo degli Spagnuoli.

s. Gio: Battista vicino porta nova.

s. Gio: Battista juspadr. di Moccia vicino il Seggio di Porta nova.

s. Gio: Evangelista juspadronato de' Pappacoda.

s. Giovanni à mare de' Cavalieri di Malta.

s.Gio:

s. Giovanni alla Matina del Vinos.
s. Gio: e Paolo incontro il Seggio di Montagna de'Corregiani.
s. Girolamo de' ciechi vicino i banchi nuovi.
s. Girolamo vicino la Vicaria.
s. Giuseppe vicino il palazzo d'Avellino.
s. Leonardo vicino gl'Incurabili.

s. Leonardo vicino gl'Incurabiliss.: Leonardo, e Paolo vicino S. Giot maggiore. s.Luca de' Pittori, vicino la zecca.

s. Lucia al mare juspadr. della Badessa di s. Sebastiano. s. Lucia vicino il Monte della Pietà. s. Lucia al Borgo di s. Antonio.

s. Ludovico al pennino di s. Biagio de'
Eibrari.

s. Ludovico della stella vicino i banchi
nuovi.

s. Maria Angelara vicino Donna Regina.
s. M. dell' ajuto de' Coltrari vicino
s. Maria della nova.
s. M. dell' Anima Chiesa de' Tedeschi

a leggio di Porto.

s. M. d'Arco Chiela di sbirri a S. Maria
d'Agnone.

Maria al bagno è merzo cannone.

s. Maria al bagno à mezzo cannone.

s. M. del buox camino, alla strada di
porto.

s. Maria della Candelora vicino S. Gio:
maggiore.

Maria à Cannella vicino porta di

s. Maria à Cappella vicino porta di Chiaia : .s.M. M. della Concezzione vicino 3. M. à
Piazza.
s. M. della Consolazione vicino la

s. M. della Consolazione vicino la Nunciara.

s. Maria ad Ercole vicino la Zecca. s. M. della Fede al pallonetto juspadr. de' Duchi di Sicignano.

s. M. della Grazia alla rua Francescas. M. delle Grazie allo stesso luogo-

s. M. della Grazia all'Honodel Contes. M. della Grazia fuori porta Nolana.

s. M. delle Grazie de'Pescivendoli alla pietra del Pesce. s. M. dell' Incoronata vicino al Castel

nuovo.

s. Maria della Libera alli ferti vecchi.
s. M. de Magna vicino la Loggia.
s. Maria a mare vicino la piazza di por-

e. M. de' Meschini dietro il Seggio di Porta nova.

s. M. di mezo Agosto vicino al Purga-

s. M. di mezo Agosto juspadr. de Pignatelli vicino s.M. à Piazza.

s. M. della Moneta a S. Marcellino.
s. M. de Mosconi vicino i Girolamini.
s. Maria a Nazzaret vicino il Salvatote.

s. Maria ad Nives vicino al mercato.
s. M. del Pianto, detta Grotta de Spor-:

siglioni.
s. M. della Pietà juspadr. de' nobili di Sangro à s. Domenico maggiore.

s. M. de' Pignatelli, vicino Seggio di Nido. s. M. del.

s. M. delli Pollieri alla Dogana.

s. M. Porta Cœli al Seggio di Montagna. ...

s. Maria di Porto salvo vicino i Lanzieri a porto-

s. M. Regina Cœli degli Stallieri al mercato.

s. M. della Rosa alli Costanzi.

s. Maria ad Sicula à Forcella. s. M. della Stella alle Paparelle.

s. M. de' Verticelli vicino SS. Apostoli. s. Maria della Vittoria delli Citrangolari.

s. M. dell'Uovo.

s. M. Madalena juspadr. de: Pignatelli à Regina Cœli.

s. Marco alla strada de'Lanzieri à portos. Margarita juspadr. de' Pappacodi vicino la piazza di porto.

s. Martinello vicino la parrocchia della : Rotonda.

s. Martinello vicino la Vicaria. s. Martinello a'Banchi nuovi.

s. Michele Arcangelo de' Sartori a s.Agnello.

La Misericordia, Monte vicino la Guglia di s. Gennaro.

Monte Calvario de'Padri di s. Franceico, juspadr. de'Patroni, sopra la. piazza di Toledo.

s. Nicola Vescovo olim juspadr. dis. Sebastiano vicino la Vicaria.

s. Nicolò d'Aquino vicino Seggio di Porto-

s.N i-

- s. Nicolò vicino D. Regina, overo Pozzo bianco.
- s. Nicolò vicino la Dogana grande.
- s. Nicolò Vescovo al largo de'Villani.
- s. Palma vicino al Tempio delle paparelle.
- s. Paolo a seggio Capuano juspadr. de' Brancacci.
- s. Pellegrino vicino s. Lorenzo.
- s. Petrillo sotto s. Severino: s. Pietro de'Fabbricatori vicino il palazzo d'Avellino.
- s. Pietro vicino i banchi nuovi. s. Pietro delli spetiali manuali a seggio
- di portos. Pietro a Fusarello juspadr. di sei famiglie detto d'Aquario vicino i col-
- tellari. 8. Pietro juspadr. de' Minutoli vicino l'Arcivescovado.
- s. Pietro ad Vincula avanti le scale di s. Paolo.
- s. Pietro vicino S. Gio: maggiore, hora demolito.
- ss. Pietro, e Paolo a seggio di porta `nova.
- ss. Pietro, e Paolo vicino l'Annunciata. s. Salvatore juspadr. de'Puderici vicino la Zecca.
- s. Salvatore vicino la Loggia a' Pianellari.
- s. Stefano vicino i Girolamini.
- s. Tomaso d'Aquino de' Domenicani juspadr.degli Avalos alla Carità. S.To-

- Tomaso Vescovo Cantuariense vicino la Loggia.
- Trinità de Pellegrini dietro, lo Spirito Santo.
- Trinità dentro gl'Incurabili de'Convertenti-
- s. Vincenzo martire alla Darsena. s. Vito alla Giudea.
- s. Vito della famiglia Anna alla Giudea.

### Le Chiese dell'Ordine di S. Domenico sono 19.

- s. Brigida à Pausilipo.
- s. Caterina à Formello de' Lombardi à Porta Capoana.
- 's. Domenico maggiore vicino Seggio di Nido.
- s. Domenico Soriano de Calabresi fuori la Porta dello Spirito Santo.
- Giesù, e Maria vicino la Cesarea.
- s. Lucia a mare. Hoggi non vi stanno li Padri.
- s. Leonardo a Chiaja · Hoggi non vi sono li Padri.
- s. Maria della Sanità al Borgo delle-Vergini.
  - s. Maria della Libera.
  - s. Maria della Salute.

zieri.

- Monte di Dio a Pizzofalcone.
- s. Maria Madalena al Ponte. s. Pietro Nartire alla strada de' Lan
  - s. Roc-

- S. Rocco a Chiaja · Hoggi non vi sono più li Padri · (Il Rosario vicino la Parrocchia di s. Anna di Palazzo ·
- s. Anna di Palazzo.
  s. Severo vicino s. Giorgio de' Padri Pii
  Operarii a Forcella.
  - s. Spirito a Palazzo.
  - s. Tomaso di Aquino.

    Delle Monache dello stesso Ordine sono
    10
    - Bettelemme alla scesa di S. Carlo alle Mortelle. s. Caterina di Siena sotto S. Carlo alle
    - Mortelle.
      Divino Amore, fuori Porta Medina.
      Divino Amore, alla strada de' Librari.
      s.Gio: Battista rimpetto della Sapienza.
      - s. Sebastiano vicino il Giesù nuovo. Sapienza vicino la porta Alba. Solitatia, vicino Palazzo. Rosario al largo delle pigne. Rosario a porta medina.
        - Conventi de' Padri dell'Ordine de S.Francesco sono 18.
    - s. Anna fuori porta Capoana.

      La Concezzione, overo s. Effrem nuovo de' Cappuccini sopra gli studii pubblici.

      La Cross de'Padri Riformatia Palazzo.
  - La Croce de'Padri Riformati a Palazzo s. Caterina fuora la porta di Chiaja. s. Effrem vecchio de' Cappuccini.
    - shio de Cappuccini.

- Diego, cioè lo Spedaletto, vicino r 32
  Catalana.
- s. Francesco di Capo di Monte.
- s. Lorenzo de' PP. Conventuali vicino s. Paolo.
- s. Lucia del Monte Scalzi Spagnuoli.
- s. Maria della Nuova vicino i Guantari.
- s. Maria degli Angeli, sotto la Montagnola. Risormati.
- s- Maria della Salute fopra s. Efremo nuovo-Riformati.
- s. Maria de'Miracoli.
- s. Maria del Monte.
- Monte Calvario sopra la Carità.
- s. Maria a Parede alle falde di s. Martino di nazion Perugina.
- s. Severo alle Vergini so tto la Conoc chia.
- Spirito Santo a Limpiano.

#### Li Monasteri di Monache dello stesso Ordine sono 12.

- s Antonio di Padova, vicino alla sapienza.
- s. Chiara vicino al Giesù nuovo. Cappuccinelle, vicino a gl'Incurabili.
- La Consolazione, vicino al detto luogo.
- s. Francesco delle Monache vicino santa Chiara.
- s. Girolamo vicino s.Gio: Maggiore.
- Il Giesù, vicino la Porta di s. Gennaro. Gierusalemme vicino s. Paolo.
  - La Madalena vicino la ss. Annuntiata.

D.Regina vicino all'Arcivescovado.

La Trinità alle falde di s.Martino.

Le Povere sperse ultimamente raccolte
a Ponte Nuovo.

Conventi de'Padri dell'Ordine di S. Agefino sono 8.

s. Agostino vicino la Zecca.

s. Giovanni a Carbonara.

La Consolazione à Pausilipo-

s.M.della Fede fuori Porta Capoana.

s.M. del Soccorso.

s.M.dell'Uliva-

s.M. della Verità sopra gli studii publici.

s.Nicolò di Tolentino sotto s. Martino-

Le Monache dello Hesso Ordine 5.

s.Andrea vicino la porta di Costantinopoli.

L'Egizziaca vicino l'Annunciata.

L'Egizziaca sopra Pizzo falcone-

s. Giuseppe delli Russi vicino Donna-Regina.

s. Monaça incontro la falita de Cappuc-

#### I Padri Carmelitani. 8.

Il Carmine al Mercato.

La Concordia vicino la Parocchia di
s. Anna.

s.M.

- s. M. del Carmine à Chiaja.
- s. M. del Carmine a Capo di Chio.
- s. M. della Vita alle Vergini, sopra la...
  Sanità.
- Il Paradiso a Pausilipo.
- La Speranza.
- s. Maria del buon successo de'Spagnuoli sopra s. Anna di Palazzo.
  - I Monasterii di Monache dello sesso Ordine sono 5.
- La Croce di Lucca vicino s. Pietro and Majella.
- La Madre di Dios-Teresa a Chiaja.
- s. Teresa à Ponte Corvo.
- Il Sacramento vicino li Cappuccini.

#### Chiese de' Padri Certosini. 2.

- s. Martino vicino al Castel di s. Eramos. S. Maria dell'Incoronata alla Fontana.

  di Medina.
  - Chiefe de' Padri Celestini. 2.
- L'Ascensione a Chiaja. s. Pietro à Majella vicino s. Domenico maggiore.
  - Chiese de' Canonici Regolari di S-Sal-
  - s. Agnello sopra la Porta di Costantinopoli. S 2 s.M.

s.M. a Cappella vicino porta di Chiaja.

Chiese de' Canonici Lateramensi 2.

s. M. di Piedigrotta a Pausilipo.

s. Pietro ad Ara vicino la ss. Annun-

Chiesa di Monache di quest'Ordine 1.

Regina Cœli, vicino s. Agnello.

Chiesa de' Padri Benedettini I.

S. Severino vicino i Librari.

Chiese di Monache dello stesso Ordine 5.

s. Gaudioso vicino S. Agnello.

s. Gregorio, detto Ligorio, vicino alli Librari.

s. Marcellino vicino s. Severino.

s. Potito sopra gli studii pubblici.

D.Romita vicino Seggio di Nido.

Chiesa de' Padri Olivetani 1. Monte Oliveto.

Chiefe de'Padri di s.Francesco di Paola 4.

s.Francesco fuori Porta Capoana.

s. Francesco al Vomero.

s. Luigi rimpetto al palazzo del Vicerè.
s. Maria della Stella.

Chiez

## Chiese de' Padri Servi di Mazia 3.

- s. Maria di ogni bene.
- s. Maria del Parto a Mergellina. Mater Dei.
- Chiesa de' PP-Eremitani di S-Girolamo I.
  - s.Maria delle Grazie.
    - Chiesa de' Padri Camaldoloss 1.
- S. Salvatore a Nazaret sopta Antignano.
  - Chiesa di S. Rafilio 1.
  - S. Agrippino vicino Forcella.
    - Chiesa di Monte Vergine 3.
  - s. Maria di Monte Vergine.
  - Chiese de' Chierici Regolari Teatini 6.
  - Ss. Apostoli.
  - s. Maria degli Angeli.
  - s.M.della Vittoria. s.M.di Loreto.
  - s.M.dell'Avvocata.
  - s.Paolo.
  - ... 'Monache dello fless'Ordine 3.
  - Suor'Orfola fotto s. Martino.
    - S 3 Chie-

#### Chiefe de' Chierici Regolari Min. 3.

s.Giuseppe sopra gli Studii publici. s.Maria maggiore ad Arco. s. Margarita à Porto.

### Chiese de' Ministri degl'Infermi. 3.

s. Maria Porta cœli a i Manness. s. Aspremo alle Vergini. La Concezzione al Piatamone.

### Chiese de' Padri Giesuisi. 6.

La Casa Profossa.

Il Collegio.

S. Francesco Xaverio.

S. Ignazio, detto il Carminello.

S. Giuseppe a Chiaja.

Il Noviziato, detto l'Annunciatella.

#### Chiese de Padri Barnabizi. 3.

- s. Maria di Portanova al seggio di Pottanova.
- s. Carlo delle Mortelle.

  s. Carlo maggiore fuori la porta di
  s.Gennaro.

# Chiesa de' Padri dell'Orasorio.

L'Oratorio de' Girolamini vicino l'Arcivescovato.

### Chiese de' Padri Pii Operarij. 3.

s. Giorgio maggiore à Forcella.

s. Maria de' Monti vicino il Borgo di s. Antonio.

s. Nicolò alla Carità.

## Chiese de' Padri delle Scole Pie. 4.

s.Maria dell'Assunta à Pausilipo.

La Natività del Signore vicino Porta-Capoana alla Duchesca.

s. M. della Natività vicino le fosse del grano.

s.M. di Lucca à Chiaja.

# .. Chiefa de Chierici Regolari Somaschi. 👤

## s.Demetrio a Banchi nuovi.

### Chiese di Religiosi Spagnuoli. 5.

s. Orsola overo la Mercede de' Padri della Redenzione de' Cattivi, alla-Porta di Chiaja.

La Trinità de'Padri della Redenzione de'cattivi.

s. Michel'Arcangelo à Bojano de'Padri della Redenzione de'cattivi, vicino s. Agostino.

s. Maria della Redenzione à s. Pietro à Majella.

· Monserrato alla Guardiola di Porto.

S 4 Chie-

# Chiese di Monache Spagnuole. 2.

La Concezione à Piazza di Toledo. La Solitaria sopra la Croce di Palazzo.

#### Chiese de' Padri Lucchest. 2.

s. Brigida vicino il Largo del castello. s.M. in Portico à Chiaja.

## Conservatorii di Figliuoli. 5.

- s. Maria di Loreto de bianchi vicino al Ponte della Maddalena.
- s. Maria della Pietà de' Torchini vicino lo Spedaletto.
- s. M. a colonna, overo i Poveri di Giesù Christo à i Girolamini.
- s. Chofrio alla Vicaria.

Conservatorio de' Vecchi di s. Onofrio à seggio di porto.

#### Conservatorii di Donne 29.

Convertite di s. Giorgio. Conservatorio delle Vedove in s. Matgarita.

L'Illuminate.

s. Maria Visita poveri alla strada di porto.

s. Maria del Carmine, overo le Convergitite Spagnuole.

s. Maria Succurre miseris suori portadi s. Gennaro.

Ss.Pie-

| Ss. Pietro, e Paolo delle Vergini Pericli |
|-------------------------------------------|
| tanti, vicino Giesù, e Maria.             |
| Il Refugio vicino la Vicaria-             |
| Tempio delle Scotiate vicino s. Paolo.    |
| Tempio delle Paparelle vicino il Divi-    |
| no Amore.                                 |
| Tutti li Santi, Conserv. degli Oresici    |
| sopra li Scalzi di s. Agostino.           |
| L'Annunciara.                             |
| Buon camino, alla strada di porto.        |
|                                           |
| Ss. Crispino, e Crispiniano, vicino la    |
| SS. Annuntiata.                           |
| Concezzione di Monte Calvario.            |
| La Carità alla piazza della Carità.       |
| S. Eligio al mercato.                     |
| Ss. Filippo, e Giacomo dell'Arte della    |
| seta a' Librari.                          |
| s. Gennaro de pezzenti sopra la Sanità.   |
| s. Gennarello vicino S. M. della nuova.   |
| Gl'Incurabili, overo S. Maria del po-     |
| polo, uno di riformate, l'altro di con-   |
| vertite.                                  |
| s.M.del Presidio alla carità.             |
| s.Maria del Soccorso vicinoMonte Cal-     |
| vario.                                    |
| s. M. di Costantinopoli vicino gli Stu-   |
| dii pubblici.                             |
| s. M. della Grazia dell'Arte della Lana   |
| alla sellaria.                            |
| 3. Nicolò a'Librari.                      |
| Il Rosario alla Porta Medina.             |
| Il Rosario al largo delle pigne.          |
| Le Sperse a ponte nuovo.                  |
| La Solitaria delle Spagnuole sopra        |
|                                           |
| Croce di palazzo. S 5 Lo                  |

Lo Splendore vicino Monte Calvario. La Madalena a Giesù, e Maria. Le mal maritate al Pallonetto.

Agostiniane. La Visitazione di S. Francesco de Sales alla Cesarea.

#### Spedali.

Annunciata.

s. Angelo à Nido.

s. Eligio delle Donne al mercato.

s. Gennaro extra menia.

s. Giacomo degli Spagnuoli.

Gl'Incurabili.

La Misericordia de'Sacerdoti.

s. Nicolò de'marinari.

La Nunciatella alla montagnuola.

La Pace.

I Pellegrini.

#### Seminarÿ•

Seminario dell'Arcivescovado.

Il Seminario de'Nobili, a seggio di Nido, governato da'PP. Gesuiti.

Seminario de'Caraccioli a S. Gio: a Carbonara de'Padri Somaschi.

Seminario de'Capeci al seggio Capuano de'medesimi Padri.

Seminario Macedonio a S. Lucia a mare de'medesimi.

# TAVOLA.

| A Bbondanza del Regno.                | 395-         |
|---------------------------------------|--------------|
| A s.Agnello.                          | ` 159.       |
| S. Agostino.                          | 215.         |
| Agostiniani Scalzi.                   | 361.         |
| D. Alvina.                            | 275.         |
| Ampliazione dell'antichità di         | •            |
| li.                                   | 15.          |
| S. Andrea d Nido:                     | 196.         |
| S.Angelo à Nido.                      | 194.         |
| S. Angelo à Segno.                    | 94.          |
| Anime del Purgatorio.                 | 94.          |
| S. Anna de'Lombardi.                  | 285.         |
| SS. Annunciata.                       | 219.         |
| Antico sito di Napoli.                | 8.           |
|                                       | 352.         |
| Antignano.                            | 141.         |
| SS.Apostoli.                          | 42.          |
| Aquedotti.                            | _            |
| Arcivescovado.                        | 61.          |
| Arsenale.                             | 37•          |
| Baroni del Regno quanti sono.         | 399.         |
| S.Biagio Maggiore a' Librari.         | 212.         |
| Biblioteche più ragguardevoli.        | 385.         |
| Borghi di Napoli.                     | 20.          |
| S. Brigida.                           | 293.         |
| S 6                                   | Ca-          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <del>-</del> |

| Camera Regia.                  | 50.          |
|--------------------------------|--------------|
| Capo di Napoli.                | 5.           |
| Capo di monte.                 | <i>36</i> 6. |
| Cappella famosa de Filomarin   | i. 144.      |
| Cappuccini Nuovi.              | 365.         |
| Cardinali.                     | 70.          |
| Carmine maggiore.              | 246.         |
| Casali di Napoli.              | 395.         |
| Castello di S. Eramo.          | 26.          |
| Castello dell'Vovo.            | 27.          |
| Castello Nuovo.                | 30.          |
| Caftello del Carmine.          | 36.          |
| Castore, e Tolluce.            | 97•          |
| Catafalco seggio del Popelo.   | 56.          |
| Catalogo delle Chiese di Napo  | li. 400.     |
| S. Caterina à Formello.        | 128.         |
| Cavallerizza.                  | 41.          |
| Cavallo di Bronzo.             | 45.75.       |
| Chiaja.                        | 3467         |
| S. Chiara.                     | 166.         |
| Chiese di Napoli quante sono.  | 400.         |
| Chiodo di bronzo.              | 94.          |
| Cimiteri antichi di Napoli. 3! | 55.357.      |
| 358.360.                       | •            |
| Circuito di Napoli.            | 21.          |
| Collegio del Giesis.           | 201.         |
| Concezzione.                   | 299.         |
|                                | Con-         |
|                                | •            |

| Concezzione:casa prosessa.      | 163.  |
|---------------------------------|-------|
| Concezzione de Cappuccini.      | 365.  |
| Conti del Regno quanti sono.    | 399.  |
| Corradino ove fù decollato.     | 251.  |
| Ss.Cosmo, e Damiano.            | 176.  |
| Costantinopoli (s. M.)          | 162.  |
| Croce, che parlò à S. Tomaso.   | 181.  |
| Croce detta di Corradino.       | 246.  |
| Croce di Lucca.                 | 93.   |
| Croce di Palazzo.               | 307.  |
| Cumani in Partenope.            | 6.    |
| Depositi del Caval. Marini. 148 | .162. |
| Descrizioni della Città di Nap. | 19.   |
| Descrizione del Regno.          | 395.  |
| S.Domenico maggiore.            | 177.  |
| Donna Regina.                   | 149.  |
| Donna Romita.                   | 197-  |
| Duomo Chiesa Cattedrale.        | 61.   |
| Duchi del Reg.quanti sono.      | 399•  |
| S.Eligio.                       | 252.  |
| Enea passa per Partenope.       | 3.    |
| Ercole in Partenope.            | 3.    |
| S. Filippo Neri.                | 115.  |
| Finmi del Regno.                | 399.  |
| -                               | : is- |

| Fiume Sebeto.                 | 372.        |
|-------------------------------|-------------|
| Fontane più belle di Napoli.  | 42.         |
| Fontanelle.                   | 373.        |
| Fonte Battesimale del Duomo.  | 65.         |
| Fortezze della Città.         | 26.         |
| Fosse del Grano.              | 364.        |
| S. Francesco delle Monache.   | 175.        |
| S. Prancesco di Paola.        | 304         |
| S.Francesco Xaverio.          | 301.        |
| Galeria di S.Caterina à Forme | llo.I 3 I.  |
| Galeria di Francesco Picchett |             |
| Gaspar de Haro sue lodi.      | 337.        |
| S. Gaudioso.                  | 156.        |
| S. Gennaro.                   | 61.         |
| S.Gennaro extra mænia.        | 358.        |
| S. Giorgio de' Genovesi.      | 262.        |
| S. Giacopo de'Spagnuoli.      | 296.        |
| Giardino di semplici.         | 367.        |
| Giesù nuovo.                  | 163.        |
| Giesù vecchio.                | 201.        |
| Giesu, e Maria.               | 365.        |
| Gimnasij Napoletani.          | 14.         |
| S. Giorgio Maggiore.          | <b>77</b> • |
| S.Giovanni Maggiore.          | 78.         |
| 5. Gio: à Carbonara.          | 133.        |
| S. Gio:del Pontano.           | . 83.       |
| . <b>S</b>                    | .Gio:       |

.,

,

| S.Gio:de'Pappacodi.              | 176.   |
|----------------------------------|--------|
| S.Gio:de' Fiorentini.            | 288.   |
| Girolamini.                      | 115.   |
| S. Girolamo delle Monache.       | 175.   |
| S.Giacchino detto Spedaletto.    | 265.   |
| Giuochi, ove si rappresentavano. | 14.    |
| Giuochi Ginnici.                 | 4.     |
| Giuochi Olimpici da Atreo.       | 2.     |
| Giuochi de' Gladiatori à S. Giov | anni à |
| Carbonara.                       | 134.   |
| S.Giuseppe Maggiore.             | 266.   |
| S. Giuseppe de Giesuiti.         | 347.   |
| Granai pubblici.                 | 364.   |
| Grand'Ammirante, suo tribunal    | e. 53. |
| Grandezza di Napoli.             | 21,    |
| Guglia di S.Gennaro.             | 75.    |
| Incoronata.                      | 259.   |
| Incurabili famoso spedale.       | 152.   |
| Innocenzo IV. Papa fu il primo   | , che  |
| diede il cappello rosso a Ca     |        |
| li.                              | 68.    |
| Isole del Regno.                 | 399.   |
| Laghi del Regno.                 | 399.   |
| Lanterna del Molo.               | 38.    |
| Leucopetra Palazzo à Pietra      | bian-  |
| ca.                              | 376.   |
|                                  | Li-    |

I

40

| Librerie principali di Napoli. | 385.    |
|--------------------------------|---------|
| S.Ligorio.                     | 213.    |
| S. Lorenzo.                    | 105.    |
| S. Lucia del Monte.            | 313.    |
| S. Luigi di Palazzo.           | 304     |
| S. Maria dell' Anime del P.    | urgato- |
| rio.                           | 94      |
| S. M. dell' Annunziata.        | 219.    |
| S.M. d'Alvina.                 | 275.    |
| S. M. degli Angeli.            | 309.    |
| S.M. degli Angeli alla Mon     | itagno- |
| la.                            | 369.    |
| S. M. del Carmine.             | 246.    |
| S. M. di Costantinopoli.       | 162.    |
| S. M.della Concordia.          | 310.    |
| S. M. in Cosmedin.             | 77•     |
| S. M. delle Grazie.            | 153.    |
| S. M. di Loreto.               | 292.    |
| S. M. maggiore.                | 81.     |
| S.M. di Monte Vergine.         | 200.    |
| S. M. della Providenza, detta  | de'Mi-  |
| racoli.                        | 367.    |
| S. M.della Nova.               | 268.    |
| S. M.della Pace.               | 127.    |
| S. M. della Pittà de Torchini. | 262.    |
| S, M.della Pietà de' Sangri.   | 195.    |
| S.M. della Pietà à Carbonara.  | 131.    |
|                                | М.      |

| S. M. ael Popolo.              | 152.        |
|--------------------------------|-------------|
| S. M.in Portico.               | - 348.      |
| S. M.Piedigrotta.              | 340.        |
| S. M. Porta cæli, prima detta  | S. Pie-     |
| tro.                           | 96.         |
| S. Maria della Redenzione.     | 90.         |
| S. M. Donna Regina.            | 149.        |
| S. M. Regina cali.             | 155.        |
| S. M. Donna Romita.            | 197.        |
| S. M. della Sapienza.          | 89.         |
| S. M.della Sanità.             | 355.        |
| S. M.della Siella.             | 354.        |
| S. M. Succurre miseris.        | 152.        |
| S.M. della Verita.             | 361.        |
| S.M. della Vita.               | 357•        |
| Marchesi quanti sono.          | 399•        |
| S. Marcellino.                 | 203.        |
| Cavalier Marino (suo dep.) 14  |             |
| S. Martino.                    | 314.        |
| Medaglie di Virgilio.          | 345.        |
| Mergellina.                    | 332.        |
| Miracoli.                      | 367         |
| Miracolo del Santiss. Sacramen |             |
| Misura della Citta di Napoli.  | 21.         |
| Misura del passo Napoletano.   | 75.         |
| Misure diverse di Napoli.      | 42.         |
| Moderno sito di Napoli.        | 18.         |
| , the second second            | Mo-         |
|                                | <del></del> |

| Molo Porto di Napoli.          | 38.        |
|--------------------------------|------------|
| Moneta antica di Napoli.       | 7.         |
| Moneta, ove si cogna.          | 218.       |
| Montagnola.                    | 366.       |
| Monte Oliveto.                 | 276.       |
| Monte Vergine.                 | 200.       |
| Monte della Pieta.             | 211,       |
| Monte de'Poveri.               | 127.       |
| Monte della Misericordia.      | 126.       |
| Monte Vesuvio, detto di Somm   | a. 377.    |
| Morte del Rè Corradino.        | 251.       |
| Museo di Franc.Picchetti.      | 47.        |
| Napoli, e sua etimologia.      | 6.         |
| Anticamente Republica.         | 24.        |
| Poi sotto i Re.                | 25.        |
| Quanto è grande.               | 21.        |
| con li Borghi.                 | 21.        |
| S.Nicolò alla Dogana.          | 258.       |
| Nilo.                          | 55.        |
| Nota delle Chiese di Napoli.   | 400.       |
| Notizie generali del Regno.    | 395.       |
| Ogni Provincia abbonda di qual | che co-    |
| fa.                            | 397•       |
| Origine della Città di Napoli. | I.         |
| • •                            | <b>I</b> a |

İ,

| La Pace(s. M.) spedale.         | 127.     |
|---------------------------------|----------|
| Palazzi più belli di Napoli.    | 44.      |
| Palazzo Reale.                  | 36.      |
| Palazzo degli spiriti.          | 37.4.    |
| Palagio antico della Republica  |          |
| let.                            | 106.     |
| Palepoli.                       | 8.       |
| S. Paolo maggiore.              | 97•      |
| Passo Napoletano.               | 75.      |
| S.Patrizia.                     | 150.     |
| Pausilipo, e sua etimologia,    | _ ,      |
| 3 luoghi.                       | 3294     |
| Partenope Città, sua origine, 2 | • _      |
| ratione 4.Distruttione 6.       |          |
| Partenope detta Sirena          | 1        |
| Pazzi negl'Incurabili curiosi   | _        |
| mangiare.                       | 1526     |
| Piatamone.                      | 29.      |
| Pietà (s. M.) Vicino S.Gio: de  | e'Carbo- |
| nari.                           | 131.     |
| Pietà de'Sangri.                | 195.     |
| Pietra Bianca.                  | 376.     |
| S. Pietro ad ara.               | 244.     |
| S. Pietro Martire.              | 254.     |
| 5. Pietro, e Paolo de'Greci.    | 263.     |
| S.Pietro a Majella.             | 91.      |
| Poggio Reale.                   | 370.     |
|                                 | Po-      |

| Polizia di Napoli.                      | 23.       |
|-----------------------------------------|-----------|
| Porcellino di bronzo su'l cam           |           |
| antico di Santa Maria maggi             |           |
| Porta Capuana.                          | II.       |
| Porti, e Promontori del Regno           |           |
| Porte antiche, e moderne di Na          | poli. 10. |
| S. Potito.                              | 365.      |
| Presidio di Pizzofalcone.               | 29.       |
| Provincie del Regno quante son          | 10. 396.  |
| S. Restituta.                           | 69.       |
| Regina cali.                            | 155.      |
| Regno di Napoli quanto è grane          | de.395.   |
| Rodiani edificorono Partenope.          | 2.        |
| D. Romita.                              | 197.      |
| Sacro Consiglio.                        | 49.       |
| Sanità (S.Maria)                        | 355.      |
| Sangue miracoloso di S.Gennar           | 0. 73.    |
| Sapienza (S.Maria)                      | 89.       |
| Seggi di Napoli.                        | 53.       |
| Sepoleri di Carlo d'Angiò.              | 62.       |
| Del Rè Ladislao.                        | 135.      |
| — Del Re Roberto.                       | 170.      |
| — Di Partenope.                         | 6.        |
| —Di Piatamone.                          | 29.       |
| Di Sannazaro.                           | 334.      |
| # · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·Di       |
|                                         |           |

| Di Virgilio.                     | 341.   |
|----------------------------------|--------|
| Sebeto fiume.                    | 372.   |
| S. Severino.                     | 204.   |
| S. Severo.                       | 360.   |
| Signori de' vassalli nel Regno   | quan-  |
| ti.                              | 399.   |
| Sito antico di Napoli.           | 8.     |
| Spedaletto.                      | 265.   |
| Spirito Santo.                   | 286.   |
| S. Spirito.                      | 303.   |
| Spiriti infestano alcune case,   | e per- |
| che?                             | 375.   |
| Statua intiera di Partenope.     | 54.    |
| S. Stefano.                      | 125.   |
| Studii nuovi.                    | 39.    |
| Tarcena.                         | 37.    |
| Tempio antico principale di Na   | poli a |
| tempo della Gentilità.           | 97•    |
| S.Teresa a Chiaja.               | 349.   |
| S. Teresa sopra li Studii.       | 363.   |
| Tesoro, Cappella della Città nel | Duo-   |
| mo.                              | 72.    |
| Teatri antichi di Napoli.        | 14.    |
| S. Tomaso d'Aquino.              | 289.   |
| Torre di S.Vincenzo.             | 37.    |
| Torrione del Carmine.            | 36.    |
|                                  | ri-    |

Tribunali. Trinità delle Monache. 311. ---Di Palazzo. 307. Tumulo, & altre misure Napoleta-42. ne. Virgilio, ove fû sepolto. 341. Vesuvio sua descrizione, e suoi incen-378. dii. 41.51. Vicaria. Ulisse viene in Partenope. Università delle lettere anticamente nel Czrile di S-Domenico maggio-177. –Hoggi alli Studiin**uovi. 39.** 398. Zaffarano,ove nasce. Zecca,ove si cogna la moneta. 218.

IL FINE.

Reimprimatur Neap. 18. Maii 1696.

O: A. SILIQUINUS VIC. GEN.

, D. Januarius de Auria Can.Dep.



Reimprimatur die 28. mensis Maii 1696.

ANDREAS R.

Montecorvinus.

IN NAPOLI, Presso Giuseppe Roselli 1697.

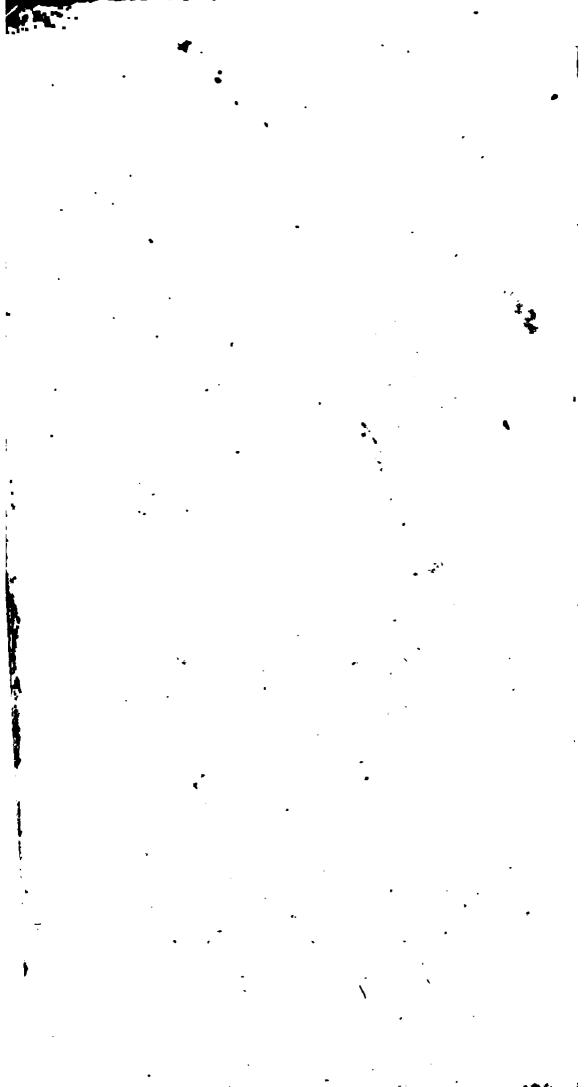

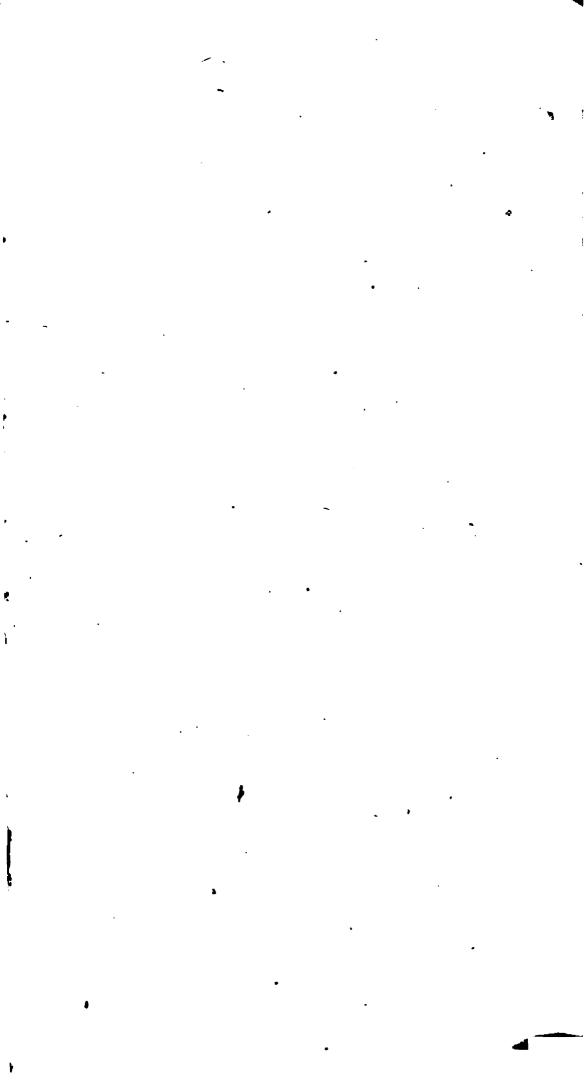

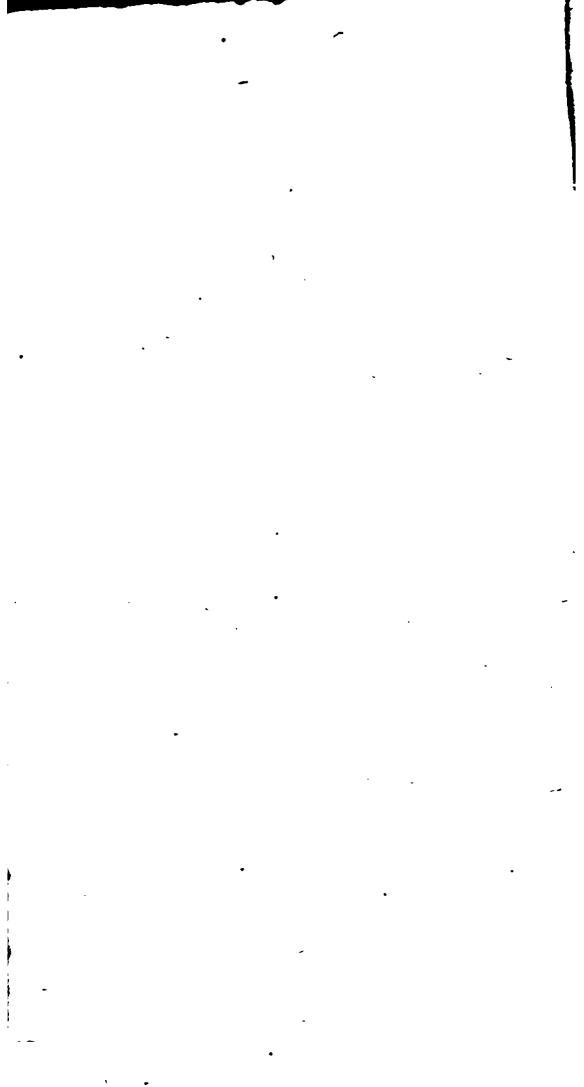

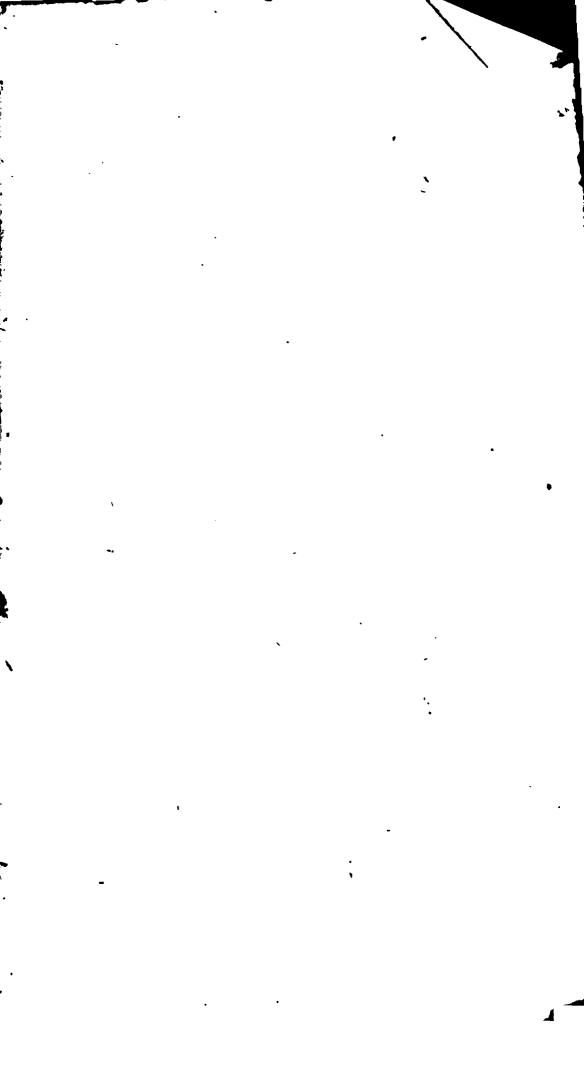

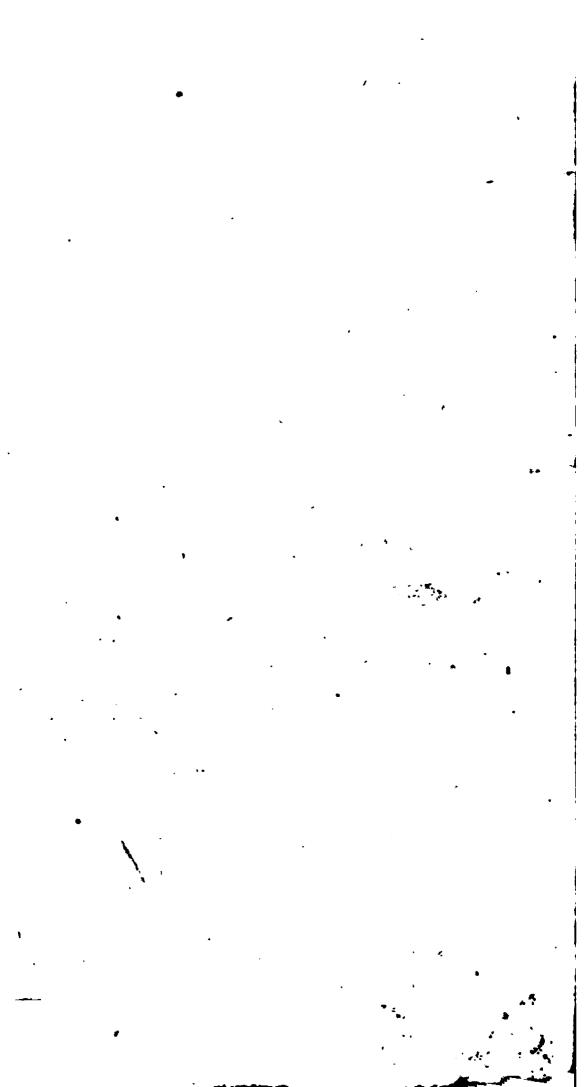